







Commenza el Libro Del Nasci + mento. Dela uita, con li g andissimi fatti. Et della morte infortunata de Alexan! dro Magno Como Anatanabo. moto sulo palazo. puedere la Regina Olimpia moier de lo Re Felipo Come lo drago aparle a Felipo ne la bataglia. Come Anatanabo baso Olimpia i for! ma de dragone: siando Olimpia nel camil no co Re Felipo. Como apparle a Re felipo una osel/ la che li fesse uno ouo in seno. to. v. Como lo Re de Capadocia meno ul no cauallo ditto Bucifalas a presentare al Re Felipo. Como fu dito al Re Felipo in sonno: che driedo la morte sua chollui che caual! chera questo cauallo si douera regna ! Come combate Alexandro con lo Re Nicolo e sconfisse quello. (1 Come glimesse de Davio uenca felipo a domā! dare lo tributo.

(Come Alexandro ando i Armenia a cobater p comandamento de Felipo Como fo dito Alexandro como Re felipo liera to. XImorto. Como Alex monta a seder ne la dignita de so to. aii. padre Re Felipo to xii. Come Alex.uene in ytalia. Como Alex.ucune in Egipto & adoro la sta / fo. xiv. tua de Anatanabo so padre. (Como Alex.intrando i perusalem adoro uno solo Dio creatore. Come quelor de Syria uenti de Alex: ādarono da Dario e moltrolli la figura d'Alexandro. fo. xvii. La epiltola milla de Dario ad Alex. fo.xviii. Come Alexandro volle farmonire quelor che li porto la epistola. Como Alex rescrisse una soaletera a Davio Imperadore de persya. 1 Como Alexandro chiamo a si li missi de Dario. Laepistolamadada da Dario ali Satrapi et a li principi a lui soieti. La epistola responsiua deli Sarrapi a Dario f.xxi. La epistola mandada da Dario ad Alexan / dio co le semenze del papauero. to. xxi.

Como Alexandro haue nouelle: che la soa ma dre Olimpia era infirma. 1 Como Alexandro respoxe a Dario de la seme za del papauero. Como Alexandro tornado de Macedonia sco fisse Amota pricipo de Dario. Como Alex.andado uerso Macedoia p Frixia p Asia e p Cecilia: subiugo molte zitade. e uegna do a caxa: trouo la madre guarida. fo. Como Alexandro tornando in Perlia: subiugo la zitade de Adria. [ Como Alexandro uenne ad una zitade chiama ta Luto. & intro nel tempio de Apolline. e li sece facrificio. xxii i . TCoe Alex uene ala cita d'Thebe. fo. xxiiii . I Como Alex. uene a Corintho. fo. xxvi. (Como Alex. uenne ala cita de Platea. e priuo Strasagora del so principato. fo. xxvi. Como Alex indro uene i Athena. fo. Como Alex scrisse ali Athenesi.fo. e ilyxx Como Demostene coforto li Athenesische do uesse fare la uolutade de Alexadro so. Como li Atheneli mandarono la corona doro ad Alexadro.e pmesse darli tributo. fo. xxviii. Como Alex. mado una lettera ali Atheneli:

confortado lor.e pdonado ogni delito.fo.xxviii. Como Alexadro itro nel territorio de Lacede monia.i quali cobatado subiugo. fo. xxviiii. Ocomo Alexadro scrisse una lettera ali citadini de Lacedemonia. Ocomo Alexandro combate la zita de quelli de la Lacedomonia. Como Alex.îtro nele regiõe de Barbari.fo.xxx. (Como fo coseiado a Dario: chel cogregasse la soa zete: e cotrastasse ad Alexandro. fo. I Como Alexadro uéne ad uno fiume chiamato Occeano, e li se infermo. fo. Como Alexadro fo resanato. fo. xxxii . TComo Alexadro signorizo la Armeia e la Me dia e uene al fiume Eufrates. fo. Como Alexadro rope uno pote: da poi chel fo passato oltra Leufrates. to. xxxiii. Como Dario combate con Alexandro. e Dario fo (confitto. xxxiii : Como vo de li pricipi de Dario pmesse ad Alex. de psentare Dario nele soe mane. fo. xxxiiii. Tomo certi satrapi a Dario soietti: li scrisse una lettera. domādando socorso. fo. Como Dario scrisse ad Alexandro. fo. xxxy Como Alexadro respose a Dario. fo. xxx y.

[Como Alex.scrisse ali soi latrapi. fo. Como Noltadio scriste a Dario. fo. xixvi. Coe Porro re de i India Icrille adario. fo. xxxyil Como la madre de Dario li scrisse .fo. xxxyii. Como Alexandro solo come apocrasario ando da Dario e ceno con esso lui. fo. xxxyii. Como Alex. torno ala soa oste. fo. Como Alex.coforto la soa zente.fo. Como Alexadro combate da recauo co Dario. e sconfisselo. fo. 1 Como Dario fuzi i la cita de Suli, fo. x L Como Dario scrisse ad Alexadro una epistola congratulatiua. Como li missi de Dario apresentaro ad Alexa dro la lettera. (Como Alexadro melle campo aprello el fiume) Cancro. Como Dario se apparechia una altra uolta: per combatere con Alexandro. 1 Como Dario scrisse una epistola a Porro Re de i India domadando alui secorso. fo. Como uno cau lier de Dario auiso Alexandro che Dario se aparechiaua a combatere una altra fiada con lui. TCo no Dario fo ferito da morte: duli soi pricip

xliiii . de caualaria. Como Alex.uene ala cita de Susi. fo.xlv Como Dario coleglio Alex. e mori. fo. Como Alexandro ando asedere enel trono de Dario e se messe la coroa doro i capo. so. La epistola madata p Alexandro atutti altra fi ada sortoposti a Dario Re de Persia. fc. xlyiii. Como Alex.comado: che glor chera sta caxo d la morte de dario: fosse moza le testa. fo. xiviii. Como Alex cofermo uo doxe i plia. fo. xlviiii. Como Alexa dro sentando enel trono de Da rio comando che Rosana figliola de Dario se pre sentasse ala soa maiesta. fo. xlyiiii. Como Alexadro. ando con tutto lo suo exerci to contra Porro Re de in India. º fo. Como Alex coforto li soi caualieri. fo. Como Alexandro uene in India. fo. La lettera mandata per Porro Re de in India ad Alexandro. fo. Como Alexandro comando che la lettera de Porro fosse manifestada a tutti. fo. Como Alexadro respoxe a Porro. fo. lii. Como Porro cogrego grande moltitudine de. populo: & ando contra Alexandro. fo. Como Porro cobate co Alexadro. fo. liii. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

A Como Alexandro prexe la cita de Porro e mo to ful palazo. Como Alexandro mado una lettera a Talistri na Regina de le Amazone. fo. liii. Como la Regina Talistrina respoxe ad Alexã dro. Como Alexandro scrisse una altra letterra ala Regina Talistrina. Como fo ditto ad Alexandro, che Porro uclea combatere una altra fiada con lui. fo. Como Alexandro circundando la riua de uno certo fiue: trouo uno castello i mezo. fo. Ipii. Como Alexandro trouo uno fiume dolcissimo. e li.melle campo. fo. lvii 1 Como Alexandro coforto li soi caualieri acoba tere co li dragoni e serpenti. fo. [Como Alexandro cobate con alchuni gabari e co lioni bianchi grandi como thauri .fo. lviii . Como Alexa ro cobate co homini e semie sal uidige e con por i saluadigi. fo. liii. [Como Alexadro trouo sorzi grandi come uol pe e notole grande come columbe. fo: lpiii. Como Alexadro uene in uno luogo chiamato Batrinaris. doue so ben receuu lo. fo. lviiii. Como Alex.ocise Porro Re d India. fo. lyiiii.

(Como Alex.puene ali Osidraci. fo. La epistola scritta per lo Re de la Olicraci, ad fo. Alexandro magno. Como Alexadro mado adire ali Olidraci: chel uegniua alor compace. Como Alexandro trouo le statoe le quale Her cu'es haueua drizade. Como Alexandro: trouo una certa generacion de bellissime done: e li cobate co una bestia fatta a modo de Ipothamo. U Como Alex cobate coli Elephati fo. Como Alex. trouo femie barbate . fo. Como Alex. cobate gli Cinochefali. fo. lxiii. Coe Alex. uene al fiue deli Bragmani. fo. lxii. La epistola madata per Alexandro a Dindimo, Redeli Bragmani. La respossa mandata per Dindimo ad Alexan dro magno. 1 La segonda epistola mandata p Alexandro a Dindimo Re de li Bragmani. fo. Ixvini Vna altra lettera mandata da dindimo ad Ala 1 Coe Alex. scrisse la terza uolta adidimo. fo. lxui. Como Alexandro fece fic re una colona de mar moro artre el fiume deli Braginani.fo. lami. Como Alex.cobate co homini saluadigi. fo. 72 Coe Alex. fe brusare ū homo saualdigo. fo. 73. Como Alex. uene in uno luogo doue trouo ar bori: li quali cresceuano al leuar del sole: e discres ceuano al dismontar del sole. (Como Alexandro occife el bafilifco per laspet to de uno spechio. Como Alex. fece brusar el basilisco. fo. lxxv. TComo Alexandro uene al monte de Diamati ali quali pendeua cadene doro. fo. lxxv. Como Alexandro trouo uno uechio: el quale li insigno chelo andasse a parlar ali arbori del sole e de la luna. fo. lxxv Como Alexandro uenne ali arbori del sole e fo. Ixxvi Como Alexadro torno ala soa oste. fo. lxxvii. IComo Alexandro fece drezare una colona de marmoro: e li messe el suo campo. fo. lxxyii. Como Alexadro messe capo ad una terra chia mada Persica. Como Alexandro mando una ltttera ala Regi na Candace. to. lxxviii. I Como la Regina Candace mando la resposta ad Alexandro. fo. lxxviii. 1 Como la Regina Candace mado uno depitor

co li soi abasadori, che lo douesse depizere la figu ra de Alexandro. e psentarla ad essa. fo. lxxymi. Como el Re de li Biblici tolle la moglier a Ca diolo figliol de la Regina Candace .fo. Ixxyiii. 1 Como Alex. i forma de Antiocho ado co Ca dio o ala cita de la Regina Cadace. fo. lxxx. 1 Co no la Regina Cádace exhorta li soi figlioli ad amare Alexandro. fo. lxxxii. (Como Carothoro figliolo de la Regina Cada ce uolle amazare Alex.e Candiolo. fo. Ixxxii. 1 Como Alex. pacificale co Carothoro. fo. lxxxii TComo Alexadro tornado con Candiolo uerlo el so campo intro in una spelucha: doue el parlo con li soi dei. to. |xxxiii. Como Alexa dro ariuo al so capo. mosse quillo e uene in uno luogo doue el combate co le bestie gran le como porci e co grifoni. fo. lxxxiiii. Como Alex. passo co la soa oste co nauicelle vo grandissimo fiume. fo. lxxx iii . Como Alex. sero in una motagna uinti do Re de cotona chiamati Tartari. to. exxiii. [ Como Alex, uene al amar Occeano, fo. lxxxv. Como Alexandro se fe portare in aere co qua tro grifoni. fo. lxxxv. Como Alexadro serato i uno uaxello duedro Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

se se butare nel psondo del mare. so. lx exp. Como Alex.cobate co li unicorni.fo. lxxxvi. (Como Alex.cobate con li serpeti.fo. lxxxvi. [Como Alexadro combate con bestie chiamate Chinocefali. fo. lxxxvi. Como el cauallo de Alex. mori. fo. lxxxvi. [Como Alexadro uene al palazo de lo Re Ker] ses doue trouo certe celle. to. lxxxvii. Como Alexadro uenne in Babilonia eli amazo Nabuzarda Re de quella. fo. lxxxvii. La epistola missa per Aristotile ad Alexandro magno. fo. lxxxvii. Como Alexadro fece uno trono regale in Babi to. lxxxvii. Li nomi dele prouincie che fono aquistade per Alexadro & alui soiette. fo. lxxxviii. Como Alexandro ordeno la soa corona imperi fo. lxxxviii Como una donna partori in Babilonia uno fau tolino de merauegliosa figura. fo. lxxxviii. ( Como uo cerro Astrologo dispiano ad Alexa) dro la significacióe del ditto mostro. fo. lxxxviii. (El lamento fatto per Alexadro a Iupiter de la briuita de la uita soa. fo. lxxxviiii. Como Alexadro fece uno grande couiuio: enel

fo. Ixxxviiii. quele fo atolegado. Como Alexandro domadando una pena puo ler uomitare: fo li data itolegada. fo. l El testamento de Alexandro magno. fo. lxxxx. Como facedo Alexandro testameto: apparse de grādissimi toni.e terremoti. Como p furor deli Macedonii Alexadro cofir mo Perdica per lor principo. e detteli la Regina fo. lxxxxi. Rosana per mogliere. Como li principi de Alexandro pianzeuino a maramente la soa morte. Como Alexandro comado a Tholomeo: chel ordinasse una sepoltura per lui in Alexandria. e poi de subito mori. fo. lxxxxii. Como Alexandro fo portado morto de Babi lonia in Alexadria. e li fo sepelito. fo. lxxxii. La statura de Alexandro magno. fo. lxxxxiii. Q uato tepo ninete Alexadro. fo. Ixxxiii Le nome de le dodexe citade per Alexandro magno he dificade. to. lxxxxiii. Li uerli sculpidi nela sepultura de Alexandro 🔊 p Dotomeo philolofo composti. fo. lxxxiii.

:: Iesus :: Cristus :: Maria ::



boli auea madato alaguarda: di soi principi de le canalarie ne le conpe de persia. Et uene uno de queli principi ad Anatanabo: esi lidise. Ogian dissimo Re Anatanabo: el te uene adosso Artoser les Re de persia co grande multitudine de inimi zi: e dinfinita zente. E con lai sono pte Medi: pte de persia pre de Soria parte Mesopotani pte de Arabia: parte phares: parte Arguini: parte de Chaldea: parte Sathes: parte Driani: e parte Ar/ giologi e altre piulor zete delle parte de Oriente. Oldando quelto Anatanabo: si febocha deridere: e diffe: Va a la guardia: la quale io te o dada : fa che tu la oservi bene. Tu e si come principo de chaualaria :ma tu mi parli fi como buomo el qle agrande paura. Majo te dico: che lauertu no ua le nela multitudine de popoli: ma nale ne la forte za de gli animi Non latu: che uno Leone fa fu! giere molti Cerui? E deto questo: Anatanabo en tro de plente solo in camera del suo palazo: e si fe se naueselle de cera: e meteuale in la predita chon cha: la quale fi era plena daqua piouana: tegina do in man una uerga de palma. Et guardando in quella: comizo con tute le forze a incantare. Eper quelta incantacione: ello uedeua.come quelli de E gipto aneano grande paura perlo afalto deli na/

uilii deli Barbari. Vedado questo: de presente A natanabo si mudo habito. e fesesse rader. e cauar la barba. e tolle quato oro elo pote portar. e altre cole che liaue melliero padourare Lastrologia. & larte d'la negromacia. E ptise dela Cita. e fugi a uno luogo che se chiamaua Perolusio de Egip to. E partise de quello luogo, e uegnado p lethio pia: el se uesti de uestimete biache d'lino a modo de uno profeta. e intro in macedonia. E li staseua palesamete: ma nesuno nolo cognosceua. E zasch aduno chadaua da lu: ello gli idiuinaua. Q uelli de egipto uezando che Anatanabo non se pode ua trouare: si se ne ando al suo grade domenedio che aueua nome Sarafis pregado quello : chel do uese dire: che era del suo re Anatanabo Lo qual Sarafis respose.e disse. Anatanabo il uostro Re sie partido p paura de Artoserses Re d Persia el quale Re ue segnorezara tutti quati. Ma dredo pocho tpo. el tornera auoi dschazado lauechieza da lui. e uedegeraue deli uostri inimici. segnoriza do quello e uni. Vededo questo qli de Egipto: el li si te una statoa regale de piera negra. in Ibono re de Anatanabo. e scrisse da pie de quela statoa quela resposta: la quale el so dio Sarafis gli aueua dato. azo che la fosse recordazione per lo tempo

che doueua uegnire. pur Anatanabo si staua in Mazedonia: e non uegniua cognosudo.

Como Anatanabo. moto sulo palazo. p uede re la Regina Olimpia. moier de lo Re Felipo.

N'questo tepo Felipo Re de Mazedonia: si parti de la Cita de Macedonia. & ando i battaia. Vn di Anatanabo ado sul palazo p uede re la Regina. E uezado la belleza d'Olipia Regi na el cor so fo compso de la more de la regina Oli pia. Desfedado Anatanabo la mã sua: si la saluto digādo. Dio te salue Rigina de li Macedonii. E quelo no nolle dire madona. Et a questo respose Olipia digado. Dio te salue maistro. Vie inazi e senta zolo. Esededo Anatanabo: la regia Olim pia si lo domado: e disse. E uero che tusei d'Egip to: E Anatanabo li respuose: e disse. Re gia nobe le pola e bella tu disesti: quado tu ai mezonado E gipto. Impo: che queli de Egipto si sono sauii. p che lor spianano insonii. e lor sano mostrare e ue dere quello che significa li signi.e itendano le uo latiue. e aure le secrete cose. e cognosce li fatti di coloro chi nasce. e disseli a chi le nole sauere. Et io son diselo de sotilissimo senno: che de tutte aste

cole:io cognosco come profeta. E quado ello aue ditto que guarda la Regina co gradissimo de leto. Vezado la Regina Olipia: che Anatanabo laueua guardado co tato desiderio: si disse a quel lo O maistro: chia tu pesado: che tu mai guarda do cotato! Alora Anatanabo rispuose: e disse E io me ricordo de le nobelle resposte d li domene dei: che lor me hano dito: chio debia guardare la regina. E digando alfo: ello si trase del suo seno ua idola marauigliola: fatta da uolio.e doro.e da rieto. Ne la quale: si era tre zerchi. Ne lo prio cer chio sicotignia dodexe îtelligetie. Ne lo segodo zirchio era dodexe anemali. Nel terzo: el sole e la luna parea. Driedo alto: ello si auerse uno bosolo da volio.e d quelo si trase sette splédidissime stel le: che monstraua leore, e la natiuitade de li homi ni. E sette piere scolpide.e doe piere ordenade a la guardia de li homini. Vezando questo la Re gina Olimpia: dise a quello. Se tu uoi chio te cre za: fa che tu me digi lanno. e lora. de la natiuitade del Re. E ditto quesso Anatanabo respuose a la Regina: No uotu audire altro da me! Ela Regi na respoxe. si uoglio. lo uoio che tu me debi dir: zo che uegnera tra Felipo e mi Impo che li homi ni me digano: che cosi co me Felipo tornera da

loste a cassa: ello me chazera uia. e tora una altra moiere. Anatanabo rispose. Lui parla falsaméte ma inazi che uada molto tempo: el uegnera qllo che tu di. E ancora uogliado Felipo: auera mogli ere. La Regina oldado quello: si respose lo te p go maistro: che tu me dige tutta la ueritade. Alo ra Anatanabo disse. Sapiade che uno posentissi mo de nostri idei zasera con uoi: lo quale si te aiu tera in tutte le tue aduersitade. E Olimpia rispo se.maistro mio io te prego che tu me digi: che fi gura porta quelo domenedio. Anatanabo respo xe Ne giouene. ne uechio:ma de meza etade.e a uera i frote doe corne de moltoe: e la barba auera ra amo de cane. Onde sel te piase: sa che tu sie a parechiada: che questa note tu lo uederai i sonno zaser co tego. Alora respoxe la Regina. Se io ue dero qîto: no si come profeta. ne si come idiuino: ma si como idio te adorero. E de presente Anata nabo si tolse cobia da la Rigina. e ando suora de la Citade i luogo deserto.e deschauo erbe. & pe stole: ello trasene fuora lo sugo de quele erbe. e p arte diabolica faseua icantameti. azo che in quela note Olipia uedese quelo dio damore zasere con ella. E quando ello auese zasudo co ella. e quado ello gli disse. Femina tua cozeputo el to defensor

La domane fatto el di:Olimpia fue desedata. e si chiamo Anatanabo, e si li disse lo insonio: che la uea isoniado quella note. Et Anatanabo respote e disse. Se tu me darai nel palazo uno luogo itina tanto chio gli saro afaza afaza starai. ad contem plare con ello dio: quelo dio uegnera dati in for ma de dragone.e poi se straformera in forma de homo: & in mia similitudine el te parera. Olipia rspole. Maistro e tu ai dito bene. guarda lo meio la che te piase ne lo palazo: e li abi la camera tua E se questo che tu ai ditto porai fare:io te tegne rosi come pare del fantolino. E ditto questo: la Regina comando.che nel so palazo sosse fatto u no leto p Anaranabo. E fatto lauigilia de la note prima: comézo Anatanabo p maiche incatacione trasformarle i forma d' dracone. E comezo assuila re: e andare uerso la camera de Olipia auolere in trare. Et intro nela camera. e moto sul leto de O limpia e comeza fortemete abasare.e driedo li ba si ello si giaque co essa. Abiado fatto questo: ello li tocho lo corpo e disse. Questa cocecióe sia uizi drise. & i nesuna mainera ni possa eser ueta da ho mo nesuno. In questo modo si so iganada Olim pia. chella zaser con homo: crezado zaser co uno dio. Fatto lo di: Anatanabo desmoto del palazo.

e la Regina si era grauida. Ora igrosando lo cor po a la Regina: ella chiamo a si Anatanabo.e si li disse. Maistro io uoio che tu me dige: che fara de mi Felipo sel torna a cassas. Ala quale Anatanabo respuoxe: & disse. No auer paura. chel dio damo re si te alturiera. E ditto questo: ello ensi del pala zo: e ando fuora de la citade in luogo delerto. per chauar erbe: e pestale. e tolse lo sugo e tolse una o sella marina: e comenzo a ichantare sopra quella osella: bagniando quella con lo sugo de le erbe p ditte. E quello fasceua parte diabolica. azo chelo podele inganare Felipo pinlonio. e cosi so che in quela medesima notre: si aparse a Felipo i sonio: chel uedeua el dio damore: el qual zaseua con sua mogliere Olimpia. E driedo al zasere: parse a Fe lipo: chel uedele si come una bocha de natura de femena chusida.e signar quella co uno anello do ro.e in quello anello doro si era una piera: ne la qual piera scolpido era uno cauo di Lione. el cor so del sole. & uno gladio molto aguzo. E si disse ua a Olipia. Femena tu a coceputo el to defenso re. Q uado Felipo fo dledato: si chiamo a si Au riolo suo idiuino. e si li disselo isonnio: che lo aue ua uezudo. El quale auriolo disse. Felipo sapi che la tua mogliere sie grauida: e non de homo nesu

no: ma de dio. El cauo de lione, el corso del sole, e la pota del gladio che uedes te de chiara: che glo che nascera de lei: sera signore del universo mon do, e segnorezera tutte le nacione del mondo.

Come lo drago aparse a Felipo ne la bataglia.

Redo queste cose lo Re Felipo si cobatte con li soy mimizi e si li uenze. E andado a la battaia: gli aparse un drago: el quale si li andaua i nanzi. E uezado Felipo questo drago: si uzedeua tutti li soi inimizi. unde che Felipo si a ue uitoria. Retornado Felipo in mazedonia: si se incontra i Olipia. & abrazola. e basola. E Felipo guardado ella si disse. Olimpia: p che te atu data ad altrui: tu a peccado. ma tu non a pecado in ta to p che la forza del peccare sie auegnuda da dio: E tutto quello che satto in terio si lo uizudo pin sonio. Onde el me pare: che tu sie senza colpa.

Come Anatanabo baso Osipia i forma de dra gone: siando Osimpia nel camino co Re Felipo.

Vello medesimo di:manzado Filipo co li principi de mazedonia: e co Olimpia sua mogliere: Anatanabo: per arte magica: se strafor ma in forma de dragone. E andaua p la sala. e su sullaua si sorte: che tutti quelli che manzauano a ueuano grande paura. E questo drago el piu chel podeua si andaua susullando. azo che quella zete auese mazor paura. E questo drago auisinandose ad Olimpia: si li messe lo cauo in grembo: e si la basaua. Vezado questo Felipo: si disse. Olimpia io dicho a ti e a tutti asti che sono qua: chio uidi questo drago: quando io sconsisi li mei inimizi.

Como apparse a Re selipo una osella che li ses se uno ouo in seno.

P Ochi di dredo questo: sededo Felipo ne lo suo palazo: eli apparse una pizola oselle ta: la quale li uolo i grembo. e si li sese uno ouo: lo quale ono li cade in terra. e rompese. e de queslo ouo si insi uno picolino serpente. E sian do suora. ello si uolse uolare suso una tore. e a uanti chel podese meter lo chauo ala tore: si cade morto. Vezando questa cossa Felipo: eli se turbo molto sorte. e si chiamo Auriolo. e si li disse que stra maraueglia: la qual ello aucua ueduto. Alora rispose Auriolo: e disse. Re Felipo: el te nasera u no siolo: el sil dredo la morte tua si regnera. E de

signorizare tutto luniuerso mondo: e tutte le na cione. E auati chel torna nela terra: la che lo sera nasudo: de subita morte ello morira. Vezadose Olimpia uegnire al tempo del partorire: e gli co menza adolerze el corpo: e atorcese fortemete. E la se chiamare ass Anaranabo: e disse a quello O maistro: el corpo mio ha di grandissimi dolori.e lon tormentada. In quella ora disse Anatanabo. Regina soleuate un pocho dal chauo to: po che i questa ora gli elemeti sono turbati dal sole. Fa to questo: el dolore si parti da essa. Estando uno pocho Anatanabo disse Regis senta zuso. E sen tado la Regina: ella apartori uno fantolino. E ca de in terra.e de presente si fe uno gradissimo ter remoto.e folgor.e toni.e segni. e lapede p tutto luniuerso mondo. Et quella fiada la note se asson ga per fin ala prima pre del di. & si se destele in fine a la mazor parte del di. Et in Italia in quello ra si cade piere de le nuuole. Vezado Felipo asti signi: si aue grandissima paura: & si ado da Olim pia e si li disse: lo auea pensado: che questo fanto lino per algun modo non fosse nudrigado. per chello none igenerato de mi.ma che! io uezo eso che le creato da dio Impo che in lo suo nascer io sio uezudo: che li elemeti sono turbati e mudadi Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

lo noglio chel sia nudrigado: si come ello fosse mio fiolo. E quel fiolo: el qual io aue de laltra mia moiere: si suzeda questo in tutto. Dito questo: co ogni diligencia el tantolino uegnia nudrigado. ma la figura de quelo fantolino non auea neluna somiaza del padre ne de la madre. La cauegliada del caus sus pareua aspera: come de uno lione. Li ochi soi luceao: si como fosseno doe stelle. ma elli no era de uno colore, che luno de li ochi si era ne gro: e laltro si era zialo. E li suoi deti si erano agu zi. El sus aspetto pareua de uno lione. monstraua che ello fosse uiguroso e sauio come: lo to da poi E si fo chiamado p nome dal padre e dala madre Alexandro. Et ala scola ello ndaua. e desputaua cosi plettera como gli altri. E per sua sciecia ello si era sopra tutti. Estando Alexandro i etade de do dexe anni: ello iparaua de battaia: e passaua tut ti de armizare. Felipo guardado laspetto de Ale xandro: comadaua molto quello digado a lui. O fiolo Alexandro io amo a complimento la ueloci ta tua e lo inzegno de lanimo tuo. Ma quello mi dole: che la tua figura mi pare desomieuelle e desconza: Oldado Olimpia le parole de Felipe: si aue grade paura: e chiamo a si Anataabo: e si li disse. Maistro intedi e guarda zo che po pensare Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Felipo: É Anatanabo disse. Di me zo che a ditto Felipo ad Alexadro. Respoxe Olipia. Ello li dis se Fiolo io amo la toa sapietia e ligegno de lanio tuo: ma io son gramo che la tua figura in nesun modo no me someglia. Anatanabo icomezo ape sare e disse. Lo impessero de Felipo niente no te nosera. E cosi como li era usado: guardando una stella speraua de uedere da qual pre se uoltaua el disiderio del suo core. Alexandro oldado queste parole disse ad Anatanabo. Q uella stella che tu computa: aparella in cielo. Al qual Anatanabo ri spoxe. Si figliolo. Alora Alexadro respoxe. Me la poristu mostrare! Respoxe Anatanabo. uigne ra sta sera driedo ami: chio te la mostrero: Alora disse Alexadro. Dime la uetura tua! Respoxe A natanabo. lo la so bene. Vnde te dico. lo so ucra mete chio. de receuer morte da mio fiolo. Abian do dito qifo: ello desende zuxo del palazo. e ado fuora dla citade. & Alexadro sil seguiraua. Et co me lo andaua sup la fossa dela zitade: Anatanabo dise. Fiolo Alexadro poimete ale stelle. eguarda come gla stella de bercule se contrista: e marcurio si sealiegra. E uezo iupiter che co lole le mie uetu re el me menaza feramete: che psima la mia mor te dal mio fiolo. Alexadro uezado alto: ello se fe

aprouo de Anatanabo: e fese arsalto cotra de lui. e fello dirupar i fine nel fundo dela fossa: digado cossi. O desaueturado coss deueuetu morire. Tu chi n saueui le cose terrene: p che aueuitu psump cione de saucre qlle del cielo. Falsalmente tu a de stinado quelle cose che duegnir. Al qual Anata nabo si disse. lo saueua bene chio doueua morir a tal morte. Adoca te dissio el uero: chel mio fiolo me doueua uzidere. Respoxe Alexadro. Docha son io to fiolo. Anatanabo respoxe e disse. Vera samēte io te īgenerai. E dito qīlo: Anatanabo si mori: Alexadro uezado afto: tile mole apietade del padre. E leuadose el corpo al padre adosso:e portolo al palazo suo. Vezado Olipia que cosa: disse. Fiol mio Alexadro: che cosa e qsta! E Alex ādro respose. Glie el corpo d'Anatanabo. Disse Olipia. O Alexadro: Anatanabo siera tuo par. p ql mateza atu fatto qsto: Vezado Olipia che altro ñ sepoteua far: comado chelo fose sepelito.

Como lo Re de Capadocia meno uno cauallo ditto Bucifalas a presentare al Re Felipo.

A i ql tepo uno pricipo d Capadocia me no a Re Felipo uo caualo saluadigo grad de corpo bello: el ql caualo era da tute pre ligato co chadene de ferro: lo qual mazaua homini: e fo chiamado Buzifalas. p lo horribile aspetto che el lo auea. e si per lo segno el qual aueua el chaualo a modo de un toro: con due corne nel srote. E ue zando lo Re Felipo la belleza del caualo: coman do ali suoi ministri. Meteli pasture di ferro. e sa deli una seraia. azo che iladroni che deno morire: siano de uoradi per questo cauallo.

Como fo dito el Re Felipo in sonno: che drie do la morte sua chollui che caualchera questo ca

uallo si douera regnare.

03

il li

de

G:

ex Te P Ocho dredo qîlo: Re Felipo aue prespo sta che dredo la morte sua qllo doueua re gnare: lo qual chaualchera questo crudel cauallo: Alexadro si era za de dodexe ani. Et era forte. ar dito. e sauio. e discreto. E aueua ipado le sete libe rale arte e li diti de Aristotile. V no di passando Alexadro da luogo danazi doue era qsto caualo cosi crudele: e uete che liera i chadene de ferro li gato e dinazi da qlo caualo si era pie e mane dho mini rosegadi. Et Alexandro uezado qsto: se ne de grande meraueglia. E di presente Alexadro misse la mano co tutto lo brazo p etro la finestra doue era lo cauallo. In cotenete lo caualo destese lo collo suo: & incommenza a lichare le mane de

Alexadro. e zitasse in terra con li piedi piegadi.e drizo lo cauo guardando fortemete Alexandro. Intedando Alexandro la uoluntade del caualo: si auri la stalla del fiero. & ando al caualo. e come zo amenar la mano destra sup lo dosso delcaualo. El causlo uene si humile: e si massueto dauanti ad Alexandro: chome lo cane e masueto dauanti al suo signore. Finalmente Alexandro monto suxo el caualo. & insi fuora dela stalla. e silo caualchaua per la terra. E Felipo uezando che Alexandro ca ualchaua el caualo: si disse. O Alexadro fiolo: tut te le uertude de domenedio si sono compide i re che driedo la morte mia li regni mei serano tutti sotto la tua signoria. Onde Alexandro si disse al padre. Sel se puo fare: mādame chio possa sedere sunel caro maistrale. Felipo respoxe: lo te faro q sto uoletiera. Togli cento cauali.e settantamille soldi doro. e site fornisi d poseti caualieri. E cosi fo satto. Partendose Alexandro co uno che aue ua nome Ephestio: e co dodexe fantolini del luo tpo li quali elo si aueua tolti:p che lor lo seruisse. È porto co lui molti denari. e preciosi adorname ti. E comado a li soi caualieri: che lor auessono bo na cura de li cauali. Alexadro zoto i una puincia laqual si chiama Pelopones: si se icontro in uno: Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Pal. E.6.3.109

che auea nome Nicolo: lo qual era Re de quella prouicia.e mena sego una grade hoste:p cobater con Alexadro. E quado alto Nicolo se proxima ad Alexandro: ello lidomando. Dine chi tu sei? Et Alexadro respoxe. Io son Alexandro figliol del re Felipo de Macedoia. Alora respoxe Nico lo ad Alexadro: e disse chi cretu chio sia! e Alexa dro disse. Tu e Re deli Aridi. Ma fa chel cor tuo ñ seleui i superbia: p che io te abia dato bonor d Re. La cassone sie questa. Le alte cosse sogliono domadare el basso: e le picolle sogliono leuarse a le stelle: zoe chi se humiliera: sera exaltaldo. Alo ra respoxe Nicolo ad Alexadro. Tu di molto be ne. colidera docha i te midelmo. disse Alexadro: O homo partite da mi: tu no ha far niente come go ne io con tego. V dedo gite parole lo Re Ni colo fo irado molto forte: e disse. Guarda co chi tu parli: che p salude de mio padre. Se io te dese de uno spudazo p la faza: tu morirai. E dite qste parole: ello spuda cotra Alexandro e disse. Or to li chagnolo zo che tu se agno dauer como bestia p che como cane: tu no a uergogna. Et Alexadro seco lo la doctrina sua se fe inazze disse tu simai desprisiato. per che io sono picolo. ma io te zuro per la pieta del mio padre.e p lo uentre de la mia

e

0.

TO

ua

) Ca

tut

lte

e al

ere of ille

uo Te.

nē

madre.ne lo quale io fui conceputo da dio: che tu me uederai nel tuo paisse combattado co tego.e segnorizaro el tuo regno: o tu segnorizarai mi. Et Alexandro ordeno quado e gli doueuano co batter E ordenado associate parti luno da laltro.

Come combate Alexandro con lo Re Nicolo

e sconfisse quello.

Etornando Alexadro in Macedonia a Fe Plipo: si fese una grade hoste. E nel di orde nado: Alexadro e lo Re Nicolo si furono itrabi dui i sul capo co le sue hoste p cobattere. E sona do le trobe ele zaramelle d'luna parte e de la ltra: uigorosamete commezorono a cobattere. Ala fi ne Alexandro sconfisse lo Re Nicolo. & aue uito ria. Et li taio la testa a lo Re Nicolo. E gli chaua lieri d'Alexadro simissino una corona doro: i sul cauo ad Alexadro. & ualtra corona al 100 caualo de Alexandro. Et a gîto modo torno Alexadro al suo padre.e con grande triufo deuitoria. E tro uo Filipo suo padre con grande corte in continio denote chello si aueua tolto moglier. e aueua cha zada uia Olipia la sua prima mogliere. E quella doa lagle elo aueua tolto: siera fiola d'uno logl au eua noe Cleopatras. Et Alesadro îtro nele noze

zoe nelo coninio. Et parlo in quelto modo: e diffe. padre to la corona de la legieza de la pmamia ui /. toria edel triufo: il quale io audo dalo Re Nic Matanto te digo: che quando io faro la festa dele noze de mia madre maridandola in uno altro R per nesun modo io no te inuidero. Conzosia col la chetu ai fato noze:e non mai inuitado. Non son inuitado ne chiamado. Oldando questo uno che manzaua: il qual aueua nome Lylias si disse a lo re. De Cleopatra tua mogliere si nasera uno siolo che te lomigliera. e driedo latoa morte li tegnera lo tuo regino. Oldando questo Alexandrosis so mol to irado e corse di presente soura questo Lysias, e percosse in sul cauo duno bastone: el quale elo aue ua in mane. E de presente Lysias mori Vezando questo el Refelipo si aue grandissimo dolore en se leuo suro per corere adollo Alexandro. Voli ado il Re felipo Alexandro con uno cortello dare: e lo cade interra. Equato elgli piu se leuaua da terra per andare adosso Alesandro: chotato piu cadeua in terra.como homo che sosse serido. e che auesse grande paura. Mora disse Alesandro. O re felipo che gracia te auegnudo? Che tu non poi stare in pie. E de presente le noze furono turbate. Et Ale landio chaza suora del palazo: tuti color che mazaua

Ereciamdio Cleopatra sua maregna ora del palazo brutamente. El Re fel e felipo: auegua dio chel non reio techiame p propio nome imptato. n al finol: ma como alamigo te plo. te reconcilii co tua mogliere. De la morte de Lylias non te coturbare. Sapi chio fist. Mifate parole. Matulabene che tu fal unido con cortello tu me uoleui ferire. Et Alesando se parti da lo Re selipo: e ando perla madre Olimpia:efilidisse. Madre no aucreaura. eprego te che tu non molesti mio padre. per che el pecado estaschoso del mio padre: chetu nosia degna da reprehêdere. E Alexandro si mena Olipia dal Refelipo. E Refelipo uczando Olimpia:eloli la basa.

Come gli messi de Darrio uene a felipo adomada re lo tributo.

Redoquelle cosse si uene li reguli: che manda Dario Re da persia:a felipo Re: domandado a felipo da parte de Dario el tributo: el qual felipo si era tegnudo de dare. A li qual messi Alexandro disse. Anda adire a Dario uostro imperadore: che da poi chel siolo de felipo e cresudo: la galina che seua le oue de oro: sie consumada. e non sa piu. E imperzo Dario si e priuado del tributo e de lauere. Oldando questo li messi de Dario: se meraueiano molto dele parole. e del seno de Alexandro. E si re torno a Dario Re de persia.

Come Alexandro ando i Armenia acobater per

comandamento de Felipo.

menia si aueuano leuado arme contra de lui. E si li erano rebeladi: la quale Armenia si era subdi ta: e rendea tributo a Re felipo. E Re felipo si ma do Alexandro in Armenia con grande hoste: azo ebello combatesse co loro. Et aquistasse armenia da cauo. In quella fiada si era in Mazedonia uno ho mo: lo quale auea nome Pausania fiolo de zerastro homo forte e ardito. Et era subdito de Felipo. E gran tempo auea desiderada Olimpia: Et pensa ua felonia contra Re felipo. Et congrega uno gra puopolo. & gli insmizi egualmente andono contra lo Re. Oldando felipo costoro: si se inscontro con lo dito Pausania. E trouosi il Re pocha zente.

Et uezando il Re selipo la moltitudine de la zete che Pausania auea mandad o : uosse le spale .e sca paua uia. Pausania uezando chel Re felipo i scam paua :ello sil segui. e scorlo la lanza :e passo il Re oltra lo lado. Esiando il Re felipo cosi forte pla gado: ello non morie adesso: ma ello zaseua in mezo uno sentiero. Grandissima turbacione e la mento si fo fato entro quelli de Mazedonia: cre zando che lo Re felipo fosse morto. Questo pau sania si se exalta'in supbia. & intra uigorosamete nelo palazo per tirar fuora Olimpia.e p menarla uia consego perauerla al suo dominio. Ora auene e'se Alexandro siaue uitoria soura li Armini, Ere tornado era: trouo nelo regno gra turbacione de Re felipo. Olimpia insiando de uno luogo segre to del suo palazo: uezando ella le bandiere eli con falons de la uitor a de Alexandro: si comenzo acri dare ad alta uoce digando. Ofiolo mio Alexadro doue la toa uerura che te fo desfinata p li domini dei :che tu seresti sempre uincidore! E zamai no seristi uinvo! Oldando Pausama la uegnuda de Alexandro adesso si lo ando a incontrar e uigoro samente si li ando adosso. Et Alexandro chazo mone al spada: est ozise quello. Como fo dito Alexadro como Re felipo si era

morto.

No homo de queli de loste si disse ad Ale prandro Re Alexandro tuo pare sie morto in sul campo Il Re Alexandro oldando questo: si ando in sul campo e troua el padre mezo uno. E amaramete il comenzo apianzere. E lo Re Felipo guardando Alexadro disse. Alexandro io moro aliegro. impzo che tu ay fato tosto la uendeta de colui che ma morto. E como ello aue dito questo: ello si mori. Alexandro pianzendo la morte de lo Re Felipo: ello lo fese sepelire bonoradamente.

Como Alexandro monta a seder nela dignita

de so padre Re Felipo.
Altro di il Re Alexadro se seta p tribuna le: nela dignita di padre suo: e cogrega moltitudi ne de populi. e si arenga e disse. O homini de Ma zedoia: e d'Tracia: e d'Casalonicha: e Greci: guar date Alexadro. E n'aviade paura de Barbari: che q'ili sotometero soto al nostro iperio. Azo che no li Barbari ma sia comadadi li Greci: pla gloria de le arme. Se alguno deluoi no a arme: andane atore al palazo mio. e siadi aparechiadi puegnir ala bat taia mia. E chia arme: sia fornito dele sue. Veden do queste si uechi chaualieri: si qual si erano si si comenzarono tutti ad una uoce a respondere & a

bz

dire. Nui auemo caualchado :e hoste chazado uno grande tempo co lo Re Felipo: e non auemo tanta uerru: per laqual noi se podesemo sostignire a le a gustie dele bataie. imperzo che la nostra etade sie soperchiada da la uechieza. Onde sel te piaze: ale zite chaualaria de zoueni: de la quale noi auemo: la qual non a besognado da qui in driedo. Respose il Re Alexandro e parlo a coloro e disse. Io uoglio e piu uolotiera ellezo la grauita delli uechi: che la ue locita deli zoueni improuisa: per che li zoueni sole no receuer la morte: per che li se costdano tropo in la sua zouentude. Ma li uechi che sono expri. 20e che hano aprouado: fano tutte le cose con gran de liberacione e conseglio. Oldido questo: turtimo mezono a laudare la sua sapiencia. & el seno del suo Caujo conseglio.

Come Alexandro uene in ytalia.

del suo exercito: comenzo a nauigare i ptalia. Et uene a Calzedonia. & incomenzo la acombater. Eli homini de Calzedonia montono sule mure. e seceno gran resistencia. Ali quali disse Alexandro. Io ue dico homini de Calcedonia. o che uoi cobati ate sortemente: o uoi senza bataglia ue rendiate a noi: e siati nostri subietti. E poi questo: Alexadro

se parti e trapassado el mare: zonse i ytalia. uolen do refrenare la supoia de Romani. En consoli de Romani oldendo quelto: haueno gra paura: plo auegnimero de Alexadro. E madoli lexara mila talenti doro, e cento corone doro, recenudo el tri buto da Romani: e da tutti che habitauano p fin al mar de occidete: doue termena el suo regname: el qual se chiama Europa: e lassoli in paxe. Remos se adoncha el capo: e passado el mare: uegnina in Affrica.in la quale: trouadi pochi rebelli in pocho spacio ella sottomese al suo iperio. Exado adocha de Affrica: coman do ali suo caualieri : che li itrasse con lui i le naue. e adasseno a una psola che se chia ma l'haranida. a domandar configlio aldio Amo ne. Andando adocha al tempio del dio Amone: si uenne incontra una cerua: la qual : el comando a li soi caualieri :che la deuesse sagittare : Eloro tra bendo molte sagitte cotra de gla: no la posse mai tochar palchun modo. Vedando quelto Alexan dro: el prese una sagirta. e subito haueu i ferita la cerua. E da quel di auanti. quel luogo e chiamato sagittario. Et itrado Alexandro i el tepio del dio Amone: li fece sacrificio. supplicando a lui: chel li piacesse de dar respossa. E mosso lo exercito de ql luogo: uene in una parte chiamata Thaphseti in

la quale erano quindexe uille.e dodexe fiumi: che tuti fano so corso in el mare. doue erano porte fa bricade e inchiavade con chiodi: e con cadene de ferro. Et i questo luogo Alexandro fece sacrificio ali soi dei. Et i quella medesima notte: apparse ad Alexadro el dio Syrapis i habito excello: e forma terribile e spaurosa: e si li disse. O Alexadro pora t i mudare questo mote. e trasportarlo sule spale. E respoxe alexadro. Chi e quelui chel potese por tar. Respore Syrapis. Cosi come questo monte no se mouera i eterno: cosi el nome tuo eli toi fati starão p fin ale fin dl modo. Anchora Alexadro comenzo asupplicar e dire.io te pgo dio Syrapis che tu me debie pphetare:a quale morte io debia morir. Respoxe Syrapis. Le bona cosa e senza do lore a non sauere lo ultimo supplicio. Ma pur per che tu me hai pregato.io te diro. Poi che tu haue rai beunda la beuanda amara: tu morirai. Eli di tuoi tu copirai i zouetude. Ma no me domandare ne lora ne el tepo: che questo no te uoglio dire p alchun modo. Ma li dei de oriete te dirano la tua fortua. Leuosse Alexadro dal sopno molto turba dote comado ali suon che una pre del suo exercito adasse a Vascalonia: e li lo asperaseno. E comado che in quel luogo fosse fabricada una zitade al so Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Pal. E.6.3.109

nome: la qual fosse chiamada Alexandria.

Como Alexandro uenne in Egipto & adoro la

statua de Anatanabo so padre.

fa

1010

ead

rma

roc

ale!

por

onte

fati

apis leoia

SUE

are

kep

rba

700

-Ra questo tempo: oldādo li Egiptii lo aue gnimento de Alexandro: liuene in cotra. e lui li subiugo al suo imperio. E poi che laucua receuuto honoreuelmēte: l'ando lui in Egipto: el troua una statua regale d preda negra scholpida. e guardandola Alexadro el disse. De chi e questa statua! Resposseno li Egiptii. Questa statua e d Anatanabo sapietissimo Re de li Egiptii. Oldan do gito Alexadro dise. Anataabo fo mio padre. E dito qito: el se buto i terra: & adorolla. e come zola abaxare. E poi con la sua milicia uenne in le parte de Syria. Ma quelor de Syria li fe grande resistencia. e cobatte con lui. e occisse alguns de li suoi caualieri. E poi sene uenne a Damasco. e uiril mete la comezo a cobattere. Et ueta e subiugada Sydonia: messe capo a Tiro. E stando li p molto tepo: porto de molti icomodi. tato era forte la Ci tade circondada dal mare.con molti hedificii itor no.e p la forteza naturale del dito luogo.in tanto che per nelun impeto: mai nola haueraue possuda Obtegnire. E per tal modo construta: che nesuna

nauicella p nesuna uia haueraue possudo intrar in el porto. Pesaua adocha Alexandro: p che modo el podesse asaltar la zitade. e comezo lo exercito. Incomezo adoncha amachar la uituaria al campo Et Alexadro mado letter al potifico de li zudei: che haueua nome lanidon auisandolo e coseglian dolo: chel li mādasse aiutorio. E le cose che se sole no nender in el populo: chel le apparechiasse plo campo. E che el censo che lui soleua dare a Dario: che senza alguna indusia e de mora: lo mandasse a lui Et chel li piacesse piu la amicicia de quelor de Mazedonia: che de quelli de Persia. Respoxe li potifici de li zudei a quelor che portono le lettere Che le priesse che lor haueno fate a Dario per iu rameto: ler no posseuano mudar. Oldido questo Alexandro fo molto turbado cotra el potifico de li zudeite disse. Chel faraue tal uedeta de li zudei che li ipararaueno achi li deueseno seruar li patti E niente meno no volse abadonar Tiro. Et elere Meleagro p capitano. e deli Ciqueceto caualieri. E comad di che lui itrasse i la ual de Iosaphat do ue lor pasceuano molti bestiami fora de la zitade de Gadir Esanson conduceua costoro: el quale sapeua melto bene li luogi de la regione. Intrado adocha in la ualle: Thelosio capitanio de li zudei Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

li uene in contra con infinita moltitudine. e molti ne buto morti p terra. E meleagro robusto i la for za de learme: cobate fortemete cotra d'lui: e cotra quelor che guardaueno li animali. Ma Caulo ta glio la testa al sopradito Capitanio d li zudei. zoe Athyphilosio. E fazādose tal cose: Butiro semos le: & uxi de la cita de Gadir co treceto inilia appa rechiadi ala bataglia. E tanta fo la copia de glor che cobateuano chel pareua: che la terra tremasse per lo gran cridore. Et uezando questo quelor de Mazedonia: molto fono turbadi. Et uoleua Mele agro mādar da Alexādro: chelli uenise adar socor so Ma nesuno de osti no se retrasse a esser ambasa dore. Meleagro pur intro i la bataglia: e li Sason e Butiro fono morti ala bataglia. Donde che glor de Mazedonia oppressi dala gran moltitudine:in tuto pareuano star de sotto. Et uedado asto Ari des senando da Alexadro: e si li disse li dani e li i comodi de la Greci. Et alora Alexadro lasso Tiro e uene in Iosaphat. E Butiro co tuto suo exercito disple in diuerse parte. E retornado Alexadro a Tiro: trouo che lo hedificio che lo haueua cossru to mar: era tuto. discipado p sin al fodo. E Balaã i con li homini che habitauano in Tiro: poi la par tida de Alexandro: erano uxido fora. & uirilmete

in

do

ito.

100

dei:

lian

Sole

plo

irio:

Mea

r de

tere

eriu

ode

udei

atu

ere

haueua cobatudo cotra el dito hedificio. Laqual cosa uedando Alexandro e quelli de Mazedonia: tanto fono turbadi cotra de loro: che quali ognu de lor manchaua la speranza: de la ocupacione de Tiro. Adoncha in la notte sequente apparse in sonnio ad Alexadro quasi como sel tegnesse una i mä: e botădola î terra e calcadola coli pedi: molto uino lui expmeua de alla. Eleuandole Alexadro subito mando pun Ariolo: e disseli zo che lui ha neua uedudo i sompnio. E respoxe lo Ariolo. O Alexandro: fa che tu sei robusto i Tiro. e ni te du bitare. La uua la qual tu teneui i man:e poi che tu calcaue co li piedi: questa e la zitade: la quale tu de expugnare con le pprie forze: e con li tuoi piedi calcare. Oldido quelto Alexandro: subito peso p che modo el podese preder la zita. E costrusse in mare un grandissimo bedificio su naue: el qual era ligado co ceto anchor. Et era de tanta alteza: chel era piu alto: che le mure e che le tore da Tiro. Et Alexadro moto lui solo sopra qsto hedificio for nido de arme da ogni parte .e comando ali suoi: che tutti se apparchiaseno ala bataglia. e che li lo uedeseno itrar in la zitade. E tuti feno asalto uer so li muri de la zitade. Tagliade adocha le achor el nauilio senadaua ale mur de la zitade. Et Ale Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Pal. E.6.3.109

sandro salto dentro da Tiro: doue era balaam. E sato lo asalto sopra de lui: subito lo ocise: e trabu colo i el profundo de lo mar. Vedando osso osso de Mazedonia eli Greci: subito saltano sule mur. altri con scale: altri rapegando con li piedi e cole mane. in tanto che quelor de Tiro stauano a guar dar el suo capitanio Balaa: che era morto. Si che nesuno saceua resistencia alo asalto de li Greci. E cosi so presa la zitade. E squarzada p sin ale sunda mente. Et cosi le altre doe zitade destruseno p sin ale radixe. E quanto male li seseno che sostegne ueno si Tiri da Alexadro: sene arecordano li Tiri per sin al di presente. E fatto questo sene uene co lo so exercito a Gaza. Et prese Gaza: uegneua co gran festinancia a yerusalem.

Como Alexandro intrando i yerusalem adoro

uno solo dio creatore.

Ldando qtho Ianidon potifico de li zudei zoe lo Auegnimeto d'Alexadro: baue una grande paura. E couocando li zudei: li diste che li pgaseno dio e che tre di dezunaseno. E quela me desima notte si aparse lo angelo de dio i sonno: e si li diste. Non bauer paura: ma subito adorna le piaze dla zita, e apri le porte, e tuto el populo esca fora uestidi & ornadi co ueste biachissime, e tu co

li sacerdoti con le stole: che domanda la leze; anda di li incotra ad Alexauro. Per che piace coli a dio chel regna.e chel segnoriza tutto el muno. E pos sa dio el battera p terra. E reuegliado dal sonnio conuoco li zudei: e disseli tuto quel che haucua ue dudo. E comado: chel fose fato cio che dio haueua reuelado. E subito exedo fora de la zita: co li sacer doti: e co la moltitudine del populo : uene ad uno luogo che se chiama Scopulo. donde el tepio e la zita se posseua uedere .eli aspetauano la presencia de Alexadro magno. Et a primadose Alexadro al dito luogo de Scopulo: uedado la moltitudine dl populo uestidi de ueste biache: eli sacerdoti or dinadi adoi adoi: & el sommo sacerdote uestido d una stolla doro e de lacito. & haueua in capo una mitria de cedado: e de sopra una lama doro fabri cada. e nela qual era scrito el nome d dio altisuno Thethagramaton. Subito comado Alexadro ali suoi: che tuti se tiraleno i parte. Et Alexadro solo sene ado uerso de loro. e butosse da cauallo i terra & adoro el nome d'dio: che lo haueua uedudo. Et amatinete li zudei comenz mo a saludare Alexan dro.e cridare ad alta uoce. uiua el maximo Alexã dro. uiua uiua lo altissimo Imperadore, uiua uiua e mai non sia uento el glorioso uecedore: sopra tutt

li pricipi dela terra. Vedado questo li Re de Soria remaseno stupefatti. e molto se merauegliauano. E un deli suoi pricipi che haueua nome parmon li co mando: e disse. Che uol dir che tutti te adorano: e tu solo adorassi el pontifico da li zudei! Respuoxe Alexandro. No adorai lui: ma dio del qual questui e pontifico. Per che lo uidi in sonno per habito el so dio: siado achora mi in Mazedonia: pesandome come io podesse subiugare la Asia. E lui me solicito e disseme: che non tardasse. e mostrome che la pas sasse baldamete. Ep che el me apparse de ueder un altro simele: io me pensai de ueder quel medesimo. E per questo io me pensai: che per lo suo adiutorio el me faraue uenzidore de Dario, e desfrutor de la supbia deli Persiani. E si spero: che de tutto ql me penso: hauero efferto pla gracia soa. E dicedo gsto intro in la citade: con gran triunfo. Et intro in nel tempio: el quale haueua hedificado el sapientissimo Salamone. E fece sacrificio a dio altissimo: secondo che li mostro el somo sacerdore. Et el somo sacerdo te aplento ad Alexadro el libro de Daniele pphe ta. È nel quale erano algune scriture: per le quale se demostraua: che li Greci deueuano destruzer la su phia de quelor de Persia. Et Alexadro pesandose de esser quello: de chi haueua ditto Daniele ppche

ta: aue grade alegreza. E subito dono al somo sa cerdote: & ali altri sacerdoti cose molte preciose. Si che: el somo sacerdote e li altri sacerdoti ne tol lesse al so piazere Et el somo sacerdote disse. el no e licito a noi: secodo la nostra leze: a dar tributo a nesuna persona. Et Alexandro li concesse tuto quel che sapeua domandare. E li zudei anchora li domando: che tutti li zudei: che erano dispersi in Medya: e in babilonia: podesseno usar sue leze: senza cotradicione. Et Alexandro cocesse al somo pontissico: e li altri zudei: tutto quel che doman daueno. E disponendose de partirse de verusale: lasso per suo uicario Andromacho. Et el suo exercito se desparti. & ando ale altre terre E per tuto era receuudo amigeuelmente.

Come quelor de Syria uenti de Alexadro: ada rono da Dario. e mostrolli la figura d'Alexadro.

N quel medesimo tempo li Assyrii suzidi dale ina de Alexadro: tornauano i Persyda. e reci tono a Dario: tutto qi che haueuano receuudo de Alexandro. Oldando qiso Dario: domado di che aspetto lo era e de che statura. E loro si mostraro no la ymagine de la figura soa depenta. Laquale ue sedo Dario, sessene besse, e despresso la piccole

za. E subito limado una balla da zugar. & el zogo deli zonchi con la bacheta. e con una lettera: la qual parla in questo modo.

la

e.

no

Ito

ali

lin

22:

mo

nan

ILLO

mo.

10

La epistola missa de Dario ad Alexandro.

d Ario Re de li Re . Segnor d li segnori. pa dre dle cole terne simile al sol che reluce: co li dei d Persya. Al mio seruidor Alexadro. Noi te mã demo qîta epistola. Noi haueo oldido: che tu ei leuado in supbia. & i uanagloria. e che tato te hai exaltado: che tu hai congregadi alguni ladrocelli dele fine de oriente. e che tu te assorze de costiger la plenitudine e la moltitudine de Persia. La for za deli quali: tu non amorzare: e se tu cogregasti tutto el mudo. Ne non se posseno comparare: a la moltitudine dele stelle del cielo. Et oltra de qsto. li dei che forniseno e che gouerno lo uniuerso mū do:lauda & a puão el nome nostro. E tu n homo ma homiciolo. anche minimo de tutti li homini: uoledo trasmutar la toa paruitade: come u Ratto che salta fora de la fessura : tu exido de la terra d: Cethim.e tu credi occupar li luogi spaciosi d Re. sia.e saltar e zugare come fano li Ratti: doue n so no le gatte. E mi ascosamete cossiderado li toi fati fazote asap: che tu debie reuocar dal tuo pposito

le tu desideri de coprir la toa infamia. Retornate adoncha misero e pouerello: e reposate in el gremio de la toa madre. Ecco io te mando una balla da zu gare. e uno zono. zoe un par de zoni co la bachetta con le qual cose: tu posse anche debie exercitare in li zochi deli puti. Eben e cosa copetente: che sian do tu puto: che tu debie exercitarte in li zochi deli puti. Noi hauemo inteso: che le tanta la toa idigen cia: che apena tu poi suosfentare lo tuo minimo cor po. Creditu adoncha de subiugar lo iperio de Da rio. Per lanima de mio padre : tanto oro e i el reser uo de Persia: che ueceraue la clarita del sole: se tuto fose in uno monte. Per la qual cosa noi te comande mo e fermamente te iponemo: che tu te toglie zolo da questa toa stulticia.e che tu torni in Mazedonia E se tu nol farai: io te mandaro tanta moltitudine che non come figliol de Re Felipo: ma come uno ladroncello: te meterano in croce.

Come Alexandro uolse sar morire quelor che li

porto la epistola.

Dario ipadore ad Alexandro, li apresentano la epistola, con la bacheta doro, e con la balla, e con li zoni. Et Alexandro comando: che tal cosa fosse publicada dauanti da tutti. E li caualieri: oldando

late el tenor de la epistola: fono molto turbadi. Eue mio dado Alexadro: che loro era tutti tristi: sili disse. 1 20 O caualieri fortillimi: pche se comoueno li cori uo etta stri ple parole d'asta epistola. No sapete uoi che e in li cani che molto bagliano pocho morde! Noi cre lian demo: che la epistola i parte diga el uero. Cioe de deli la moltitudine del oro:laqual Dario se dise de ha igen uer. Or gîta e una casone: pla quale noi bauiamo o cor acobattere uirilmete cotra de lui.p che la moltitu : Da dine del so oro ne puoca acombater contra de lui reler fortissimamete. E ditto questo: comando ali soi ca tuto ualieri: che li abaxadori d'dario tutti fosseno missi ande in croce. Eloro comenza acridar ad alra ucce ad zolo Alexandro. O Alexandro: che colpa e in noi: che lonu noi debiamo portar pena plo não Re! Respoxe dine Alexadro. Li ditti de lo uostro Re me costrezeo une afar questo. Per che el ue ha madadi da mi como Da un ladrocelo Eloro resposeno. Lo ipador no heli stro ha scrito quo a uoi : p che el non cognosce la gradeza uostra. Pero te uogliamo pregare: che tu ti da ne lassi adare.e noi li reuelaremo la gloria toa. A lora Alexa dro comando: che li fosseno lassadi. E (01 che li fosseno inidadi al coninio. E manzado loro folle li diseno ad Alexadro. O miser lo Re: dadne mil ndo le homini de li uostri: e uegneno con noi, e noi ue

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. E.6.3.109 daremo Dario itro le man ure. Respoxe Alexan dro. Alegrase lo anemo uostro uoi che sediti. che p tradir el uostro Re n haueriti dami un caualiero E laltro di domado Alexandro: chel sosse scritta una epistola a Dario: de lo infrascritto tenore.

Come Alexadro rescrisse una soa lettera a Da

rio Imperadore de Persya.

Lexandro figliol de Re Filipo:e d'Olipia Regina:a Dario Re terreno parente de ql re: che luxe iseme coli dei de Persida. Parlado noi comandemo. Si noi uolemo ben ueder la ueritade quelle cose che noi possedemo: n possemo dir cose porie: ma iprestade. Per che uoltando se noi tuti co la nolubele roda de la fortuna: molto e molto uolte de richeza in pouertade. de alegreza i triste za.e da alto noi semo demersi in profondo.e se le ue ni. Per tanto li bomini: quando li se uedeno in granda alteza: e quando li se uedeno i la parte de sopra de la roda: non se deuerano confidar in tal alteza.ne leuandose in supbia & in uanagloria: de spresi r li fatti de quelor che sono minimi. p che spesse uolte: el minimo el vuado psin alestelle. & el grande abassado perfin ala poluere. lo penso: chel sia cosa bruta e gran uergogna: a cosi lucidissimo

Impadore: quanto tu ei estimado e uedudo: a mi che son picolino e humele: mandar adir tal cose. Tu di che e egual al sole: e sedete in el trono con li dominedei. Ma sapi che li dei sono immortali: e talle beste della compagnia deli homini mortali Certo io son mortale: e ue gno acombatter con ti che sei immortale. E tu sei grande & excelso. e quasi che tu uoi dir che tu ei immortale: A mi non e adoncha uergogna: de co battere co uoi. Se tu reportarai la uitoria: tu non guadagnarai niente: per che tu hauerai uento un homo picolino e un ladroncello.e mi se uencero:a mi sera una maxima gloria. p che io hauero babu da la uitoria contra un Imperadore magnificent s simo. E per che tu hai ditto: che Persyda habun da de molto oro tu hai acresciudo el nostro senti mento: & hai ne fatti nobeli in uertude. per pol ser aquistar loro uostro: & impir la pouertade no stra.la qual tu me iproper. Ep quel che tu ne hai mandado una balla doro. Et zochoni, zoe li zoni. e la bachetta doro: uerasiammente tu hai prophe tado cioe che noi hauemo speranza che ne debia uenire cum adiutorio deli dei. Per la balla noi in tendemo el circuito del mondo: el qual de esser subingato al nostro imperio, per li zoni che sono

In

ne

ro

tta

Da

tuti

olto

rifte

le le

011

عا ع

ral

Su:

tel

INO

subtili in cima e grossi e nel pe:noi intedemo che tutte le regiõe e li pricipi de le terre:se piegarano dauanti da la nostra presencia. E per la bachetta doro che butta p terra li zoni:noi intendemo:che noi debiamo butar per terra tutti li altri. e noi se remo uenzadori:e non uenti:da quelor che no sel pensano. Ma tu che ei grande:za comenze adar: & hai ne dato el tributo. Receuando noi da ti la balla dal zocho:eli zoni:ela bachetta doro le qual contien insi tante dignitade.

Come Alexadro chiamo a si li missi de Dario.

Critta questa epistola: Alexandro chiamo assi li ambaxadori de Dario Imperadore. e dandoli doni optimi co la epistola: lor se partino. E poi Alexadro se parti co suo excercito. E Dario letta la epistola: molto so irado. E subito scrisse ali soi sauii per tal modo.

La epistola madata da Dario a li Satrapi & a li

principi a lui soieti.

L Re de li Re Dario. A prio & Antiocho fauii: alegreza co salute. Noi hauemo oldi do: che Alexadro fiuol de Filipo de Mazedonia: e leuado i stulticia: e itrado le terre de Asya. Et a la uacuada da ogni plenitudene. Per la qual cosa:

noi ue comandemo: e damo fermamente in coma damēto. Che de li grādi e ualēti homini e quelor che son fideli de lo imperio nostro congregadi. a contra quelo fanziulo no tardadi de leuarue. e pia telo.e menatelo dauanti a la nostra presencia. acio che quando noi haueremo flagellado: noi el uesti remo de una purpura. e sil mandaremo da la soa madre Olipia uergognado. El no e cosa couegne uole: che lui combatta con noi. Ma co li puti el die far cose da puti. Lezādo lor adoncha la epistola: li respoxe per tal modo.

10

ta

ne

[e

[e]

ar:

113

170.

TIO

ПО.

ali

10

12

La epistola responsiua de li Satrapi a Dario.

Antiocho Satrapi suoi seruidori. Sapia la gradza uostra: che quel che uoi chiamadi un puto: ha discipada la puincia. È noi: congregada la moltitudi ne: haueano cobatuto co lui. & hauiano uoltate le spalle. Et a pena che noi siamo scampadi de le ma no deli suoi co attatenti. È noi: che uoi chiamati adiutori del uro imperio: humelmete ue supplica mo che anoi uostri fideli debiati subuenire. È pot che Dario hauea letta questa epistola: soprauene un altro messo: e disse che Alexadr haueua messo sopo sopra un siume: che se chiama strama. Ol

dido questo Dario Imperadore: crisse ad Alexan dro in questa forma.

La epithola mandata da Dario ad Alexandro

con le semenze del papauero.

d Ario Re de li Re.e signor de li segnori.al suo fameglio Alexadro. noi te comademo e faciamo asapere: chel nome de Dar o e comenda do e laudado p lo universo modo. Et etia dio li di hano paura del nome de Dario. E tu hai habuto audacia de passare li fiumi & el mare. e far impeto cotra la magesta de la nostra alteza.che deueristi hauer de gratia de gouernar Mazedonia: senza la nostra uolunta de. V nde meglio te saria de li tuoi malificii pentire: che meritare da noi iniuria gran dissima. Che tutta laterra senza la nra segnoria se possa chiamare uedoa. Retorna adoncha i la terra to 1: auanti che la ira de la nostra indignacione ue gna sula resta tua. Ma acio che tu cognosce la alte za e li gloria nostra. p osti grani de papauero che io te mado in la ualixe: guarda se tu poi numerali. Sapi per questo: che cossi tu poi numerar el no stro populo. E se tu nol porai fare: torna a la terra to1. e desmentegate de cio che tu hai fatto. Per che la copia de la mia zente de arme e innumera tile. E guarda: che da qui in driedo: tu non babia

tanta presumpcione.

Come Alexandro haue nouelle: che la sua ma

dre Ol mpia era inferma.

Quando li ambasadori de Dario sono ue nuti dal Re Alexadro: si li apresentono la epistola. e la semenza del papauero: E come Ale xandro lesse la epistola: messe la man in le ualixe:e tolse de la semenza predita e mesene in boccha: e comezo a mazare: e disse. che li homeni de Dario sono molti:ma che sono molli come e qsta.semen za. Tra questo soprauene alguni de Mazedonia: e disseno ad Alexandro. che Olimpia soa madre era molto iferma: Et oldando questo Alexandro: molto ne remase tristo. E niete meno scrisse a Da rio in questa forma.

Como Alexandro respoxe a Dario de la semē

za del papauero.

Lexandro fiolo de Re Felipo e de la Regi na Olipia.a Dario Re de Persia. Sapi che molte epistole sono uegnude: che me costrenzeno amal nostro grado: cio che te diremo. Ma n te dubitar che noi uoltiamo li nostri passi i driedo: p papaue ro che tu me habie madato: e p questo no te leu r in unnagloria: Ma per ueder la madre nostra Oli pia: la quale e grauissimamente inferma. Sapi a

doncha: che per fin a pocho tepo: io tornaro da ti con grandissima copia de noui caualieri. Et eccote al presente noi te mandemo in luogo del papaue ro. asto grano de peuero. acio che tu cognosce: che questo grano picolino: auanza la moltitudine del papauero con soa acuita e forteza. Questa episto la data a li ambaxadori de Dario: li fece de molti doni. e lassoli andare.

Como Alexandro tornando de Mazedonia: sconfisse Amonta principo de Dario.

A poi :mosso Alexadro el suo exercito :se parti:e uene a Mazedonia. Et i quel tepo un sapi entissimo homo:el qual haueua nome Amota. pri cipo de la milicia de Dario sopra la prouincia de Arabia:aspetaua Alexandro con grande moltitu dene de zente. Et oldendo lo auegnimento de A lexandro: se mosse co tutto el suo exercito. e messe se in cotra ad Alexandro. e comezo acobattare co lui uirilmete. E duro la battaglia da la matina per sin al desinotar del sole. E per tre di duro questa bataglia mortale. E tato so forte questa bataglia chel se obscuro el sole. no uogliando ueder tanta esfusione de sangue. Vinde comezo da poi questo a cadere molti de quelli de Persia. E uededo ofso

el principo de Persia: comezo auoltar le spalle a li inumizi. & apena chel podesse suzir. co pochi de li soi Escapa si ferizamente: e co tata fuga: chel tro ua che q li pur alora erano azoti: che reportauano la epiltola e la resposta de Alexadro. E Dario an chora tegneua la epistola i mano. E recitado loro quel che Alexandro haueua fatto de le semenze: domadandoli del modo. Loro resposeno. Che A lexidro prese dele semeze del papauero. e chel se 13: le messe in bocha: e disse. lo uedo che molti sono li bomeni de Dario: ma sono molli como gsta se menza E Dario se messe del peuere in bocha:e so spirado el disse. Pochi sono li homini de Alexa dro: ma sono forti: coe mostra gsto peuer. Apea se trouaraue homo in nel modo: che li podesse co trastar. Respoxe Amata. Le uero che Alexadro ha pochi cobatenti: ma el li ha si forti che li hano morti molti de li mei caualieri. Et io a pena son ca paro de le mano. Ma Alexadro no se leuo niente in superbia: de la uitoria che lui haueua habudo: Ma stette täto: che fosse sepelidi li morti. e quelli de Persia: equelli de Mazedonia. T Come Alexandro andando uerso Mazedonia 113 p frixia p Asia e p Cecilia: Subiugo molte zitade. 10 e uegnando a caxa: trouo la madre guarida. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Pal. E.6.3.109

Poi q lo Alexa Iro mosso el suo exercito: Sene uene in Cecilia : in la quale el tubiugo al lus imperio molte zitade. Et oltra de quelto: fortomesse al suo exercito diex: inilia homeni. Et de li el uene i Frizia: la qual se rexe senza resissen cia. Et ascele in un monte che se chiama Thauro. e troud una zitade che se chiama Polopolis.e ne la quale sono bomeni de grade scientia. Et parta dose de li:co la zete so:pla parte de Asia:asalto e conatte molte zita de doue el trous el tepio del sole.e fe li sacrificio. Et uegnando a un fiume: che ha nome Scamandro: che haueua in largeza cinq cubiti: disse a li homeni del paexe. Beati uoi che hauete acquissate le laude de homero. Et uno del suo exercito: che haueua nome Dottone: disse. O Alexandro io me peso de cantar mazor laude da ti: che non se Homero de quelor che destruseno Troya Per che tu hai fatto mazor cose per li tuoi te siche non feno loro. Respoxe Alexandro. lo desidero piu tosto de esser discipolo de un sauio ho no: che hauere le laude de Achilles. Poi sene uene in Mazedonia.e trouo: che la soa madre era guarida. É con lei stete pocho tempo.

Come Alexandro tornando in Persia: subiu

go la zitade de Adria.

Oi separti d'Mazedoia: e uene uerso psida e acaposse i un luogo che se chiama Auria. Eli homeni de la zitade fermono le porte fortissi mamere. Vedando questo Alexandro: incomezo acombater la zitade con grade impeto. E uedado li zitadini de la zitade: chel luogo non era natural mente ben furnito: e che no podeuano sossenii la moltitudine de la zente darme. Incomezono acri dare & adire. Noi no hausamo serate le porte de la zitade p forte resitencia: ma per paura de Davio El qu le oldando questo: hauerane mandadi li soi Satrapi & hauerauene discipadi da ogni parte. A li quili respoxe Alexandro. Aprite le porte de la zitade: se uoi uolete campare la furia de la zente darme. E qua do hauero fatto fine co Dario: alora sero co uoi aparlamento: Oldando li Adriani: si a ple le porte e fatto transito p la ditta zitade: uene per Biocho in Olicho & uene in Decapoli. E mor morauano li suoi caualieri dicedo. Li nostri caualli manchano continuamete. E disse Alexandro. O ualenti homeni o caudheri o compagnoni mei for tillimische p fin a quello tepo haueti portato tan ti picoli de bataglia: mancharete uoi p questo def fetto de caualli a la salute nostra! E se la uita dura pur a noi. non troueremo noi caualli infiniti!

E se la uita nostra manchara: questi caualli a noi no far bisogno. Andeamo presto adoncha in tal luogo: doue e per noi e per li caualli nostri largusti mamente sera proueduto.

Come Alexandro uene ad una zitade che se chiamaua Lutto & intro nel tempio de Apolli

no eli fece sacrificio.

Alexandro fatto fine al suo parlare: uenne in un'luogo: che se chiama Lutto: doue li trouano: per si e per li caualli: habundancia de ui toaria: e seno. E parte lose de li : uene in un luogo che se chiama Tragatantes. E li messe suo campo. Et intro in el tempio de Apollino. e uosse sar sa crisicio. e receue le resposse diuine. E so li ditto puna semena che haueua nome Chacola: chel non era hora de dar respossa. E laltro di uene Alexan dro in el tempio: e li sece sacrificio. E subito Apol lo chiamo Alexandro: non per so nome: ma chia ma Hercule. E respoxe Alexandro. E per che me bai tu chiamato Hercule! Mo mepare che siano salse le toe resposse.

Come Alexendro uenne a la zita de Thebe.

Artisse de la Alexadro: e uene a una zitade che se chiamana Thebe. E disse a la homeni de la

terra. Date quatro milia homini: che uegna i, mio adiutorio co le suoe arme apparchiadi. Et oldado asfoli homini de Thebe:serono le porte dela zita Et diexe milia homini armadi: motono sule mure de la zitade.e comezono acridar co uoce altissime. O Alexadro: se tu no parti da noi: noi te coff ge remo brutamēre. e ti e li toi caualieri. Oldito qito Alexadro: subridado disse. O Thebani uoi sette molto laudati d'forteza: uoi hauete serate le porte edicete che uoliti cobater mecho. Nesu homo tor te e anemoso i bataglia: se sera itra le mure : ma el esse fuora al campo: e cobate uirilmete cotra li ini mici. E ditto qîsto: el comado chel fosse circudata la zitade de quatro milia caualier. E glli che sono sule mure: tragano e serrisano con le sagirte. Co mado etiamdio che per doa milia caualieri le mur the haueua costrutte Amphitrion: sossen rotte e derochade. E comando a altri tanti caualieri che co le faxelle ardete li bruxaseno le porte de la zita de. Et altri tria milia comado: che co li magani.e co li instrumeti de ferro: li butaseno zo le mur. Et Alexadro co lo altro suo exercito li uegniua inco tra la terra. Incomenzada adoncha la bataglia con tra la zitade: & contra le porte: alguni de le rci tadini erano bruxadi con grande siamme de soco.

ele

inne ue li

le m

1090

npo,

ar (a

ttop

non

erin

1 pol

eme

iano

Et el populo che era sule mure: erano trabucadi a terra. Et altri moriano. & altri forono scauizate le gambe & le braze. Et era un homo intro lo exerci to de Alexandro: che haueua nome Sithocoro & era mello de la zitade. Quellus se goldeus ueden do bruxar e disciparse la zita con lo suoco. Ma un altro nuncio de la zitade chiamato ylmon: uedan do la discipacion de sua terra: subito se reuolto a li piedi de Alexandro: e comezo per arte musica. zoe de canto: alametarle.sperando per tel modo piegar lo animo suo: a misericordia sopra la zitad. Guardolo Alexadro: e disse. Maistro per che me hai pgado con tanto dolze uerlo. Relpoxe ylmo. p piegar lo anemo tuo a misericordia sopra questa zitade. Oldando questo Alexandro molto fo tur bado e comado che le mure fosseno butade zoso p fin a le fundamente. E mouedo de li suo exercito: comezo ad andare. Et un nob le zitadino: che ha ueua nome Dittomaro: li ado driedo de passo i pa so Eli Thebani che erano remasi domandono re sposta al dio Apollo. A li quali respoxe Apollo. Quelui che destrusse la zitade d'Thebe: gstara tre uitorie. E qui lohauera habud qle tre uitorie: su vito reformara la zitade ura ala forma pinaiea. Come Alexandro uenne a Corintho.

Lexandro partedose de la zita de Thebe: sene uenne a Corintho. E qlli de Coritho lo pregono chel zugasse co loro i le carete. Piaque ad Alexadro ecosentilli. E couegniua alspetaculo imnumerabele moltitudine de popolo. A liquali disse Alexandro. Qual sera de uoi che uscira fora a comenzar el zogo. Dittomaro nomiato de sopra respuoxe: e disse. Sel piaze a la magestade uostra: con licencia uostra:io comenzaro el primo zocho. E subito per comandameto de Alexandro: el gua dagno. Al qual disse Alexandro. Se tu uecerai tre uolte: tu serai incoronato. Et habiando ueto: gua dagno la secoda uolta: e cosi la terza. De presente per comandameto de Alexandro li fo messo una corona doro i cauo. E disse a lui Alexadro. Dime el nome tuo. Disse Dittomaro. Io sonchiamado senza zitade. Disse a'lui Alexadro. O ualetissimo certadore: sei chiamado senza zitade. Dittomaro respoxe. O maximo Impadore. Auanti chio fosse coronato: io haus una zitade molto populosa ma poi che so coronato: e son priuado d la zitade Per questa resposta intese Alexadro: chel parlaua de Thebe. E disse ali trobetti. Cridate che Thebani habia possanza de hedificar la zita d'Thebe. Ma che la sia chiamata per mio nome, zoe Alexadria.

E chel la posseda per mio nome.

Come uenne a la zita de Platea e priua Strasa

gora del principado.

d A poi partadose da Corintho: uene a una zitade che era chi mata Platea. i ela quale era principo uno: che se chiamana Stralagora. Et îtro Alexadro nel tepio de Dyana. e trouoli una sacerdote uergene: che era uestida in habito sacer dotale. La quale come la uette Alexandro: li disse. Tu hai fatto bene Alexadro. Tu de triuphare lo universo modo. Elastro di intro in el tepio el pri cipo Strasagora: doue era la dita sacerdotessa el quale come la el uede: ladisse. Poi pochi zorni tu serai priuato del tuo principado. Oldido questo Strasagora molto fo turbato: e disse. Tu non ei de gna de esser sacerdote. Alexadro e itrado da ti. E be hai idiuinato pti. E me hai ditto che debio p der el tuto. Respoxe la sacerdotessa. Non te irare che no po esser paliro modo: E passadi pochi zor ni: Alexadro se turbo contra Strasagora. e telieli el principado. e caciolo uia. E Strafagora sene ado ad Athene: doue con gran lacrime se lameto del pricipado: el qual li haueua tolto Alexandro. Ol dando questo li Arbenis: molto fono iradi. diga do che li erano molto agravadi cotra Alexandro sel non restituiua Strasagora i lo suo principado.

Come Alexandro uene a la zita de Atbena.

Lexandro partido con la sua zente: uer e i Athena. ipero chel senti che li Athenesi disiano de lui. E per questo lui scrisse alor una epistola: la quale contegniua in questo modo.

Come Alexandro scrisse a li thenesi.

C

ma

193

le.

pri

ael

M

esto

ice

i. E

rare

ZCT

leli

del

410

Lexandro figliol de Felipo e de Olipia: la li Athenefi. Poi che fo morto lo padre mio. e poi che noi siamo intradi in la sedia de la dignitade: noi andiamo e trapassamo in le cosine de occidete doue tutti li habitadori senza arme se submisseno al nostro impio. Da la zita de Roma p sin al mar Occeano: de occidente. altri receuando noi pacifi camente. altri p battaglia subiugadi. E quelor che noi hano uoludo uegnir da noi: noi hauemo deso lade le soe habitacione p sin al sondo. E mo parte dos noi de Mazedonia: e trapassando p le parte de Asia: li Thebani pano comandado a verogar al nostro iperio. La superbia de li quali noi hauia mo fatta declinar p sin ala poluer. E mo noi scriue mo a uoi Athenesi, che uoi ne debiate madar die

d

re philosophi: con liquali noi hauiamo desiderio de exercitar lo nostro igenio. E n uolemo oltro da uoi: seno che uoi me tegnadi per uro Re. E pur se non uolete metter el collo uostro sotto al nostro i pio: besogna che uoi siati piu forti che noi. o uero che uoi declinate a piu forte iperio: che al nostro.

Come Demostene conforta li Athenesi: che douesse fare a la volontade de Alexandro.

I Ezado adocha li Athenesi la epistola: tuti comenzono acridar ad alta uoce. Eschilles philosopho se leuo i cospeto de tutto el populo: e disse.che p modo nesun del modo no doueseno colentir ad Alexandro. Et el populo cogregado i uno supplicano a montene ponotopho: chel li douesse dir zo che a lui appareua de tal cosa. E lui se leuo: e col segno de la mão posto scilecio: come zo cosi adir. Valeti homei uecini mei :io supplico a uoi: che pacif camente uoi audiate le mie parole. Se uoi ue sentite tato forti: che uoi possati repme re la soa magnitudine: cobatete co lui. e no ascolta te le soe parole. E le production de piegateue a la soa magestad. Voi sapete bene: che noi habe amo oldido da li nri mazori: che Xerles fo re for tissimo & excelso. E be che lui hauesse habudo de

molte uitorie: niente meno laue molti e de grandi danni in la zita de Eleda. E quelto Alexauro ha fatto battaie inumerabile: i le quale no ha babuto altro se no uitoria. No era homeni fortissimi glor che habitauano in Tyro: exercitadi i tutti li fatti de arme! Chi li zouo la forteza de Thebe: ne la sa piecia soa molta? De la qual cosa quela zitade era ornada. e specialmente in larte del combattere. Cheli zouo soa molta sapiencia: o el uigor fortisse mo de le battaglie! Quelli de pelleponia bano combattuto con Alexandro: e ale fine remaseno de sotto a lo impeto de le soe zente darme. Non hauiti uoi inteso: che zitade inumerabile:a le qua le lui e adato: senza cobatimeto e senza cotradicio ne se hano sottomesse ala soa magestade. E che la priuado Strasagora del so principado: p che lui li era cotrario. E fece bene Alexandro. el fo p colpa de Strasagora. per che come noi hauiamo oldido: che Alexandro e tato fornido de sapiecia: che sen za colpa non haueraue caziado uia Strasagora.

ne

III

0:

no

100

lta

Or

Come li Athenesi manda.... sa corona doro ad Alexandro.

Ldado asto li Athenesi: tutti d'un animo comenzo a laudare el coseglio Demostene

Et ordeno de mandar ad Alexandro una corona doro: che petasse cinquanta lire. E promesse che li portasse censo personalmente: e tributo. E non li mado li Rethorici. Partidi adocha li ambaxadori li offerse la corona doro. prometandoli el censo & el tributo anuale: come li haueuano p coma dame to. Et Alexadro subito itese el cosiglio de Eschil les philosopho: che lo haueua dado contra de lui. Et el coseglio de Demostene: che haueua ditto: li non sosseno contrarii a li soi comandamenti: pero Alexandro scrisse una epistola dicendo cosi.

Come Alexandro manda una littera a li Athe

ness.
Lexadro figliol de Re Felipo e dla Regina Olipia. Mai no receuero el nome del Re de A thene: p sin a tanto: che non hauero sottomesso la posanza e sotto le ma de li Greci: li Barbari. Noi no se hauemo pensado de itrar i la zitade uostra: col nostro exercito. E niente meno con li principi che noi hauemo noi se hauemo posso de itrare, p deliberarse que no si biasemo de suspicione. Ma uos ue hauete pensato el cotrario: come manifesta no le nostre consciencie. Io ho tal opinione de li nri dei: che se uoi me havisse lauado el calcagno

contra: uoi no haueresse fugido le nostre indigna cione. Ma per che uoi catiui e mali: sempre uoi pensati male: esi cometidi. Non sapete uoi: che li Corinthi non hano leuado le arme cotra de noi: e niente meno lor bano receuuto degno merito! E uoi che hauete mala consciencia contra de noi: uoi li incolpadi: e si li reprendite. Voi hauete de spresiato el comandamento nostro: & hauetelo messe driedo a le spalle: no sapiando uoi la possan za de Alexandro. E ben che p fin a questa hora: uoi possadi esser represi.e incolpadi: niente meno noi ue hauiamo perdonadi ogni dilito: e ogni col pa de iniuria e: ogni contumacia de la prauitade uostra. Confortaue adocha: e godete. che uoi no sostegnirite alguna graueza da noi. per che ui hauete fatto al conseglio de Demostene.

Come Alexandro intro in el territorio de La cedemonia.

l Etta qsta epistola: li Athenesi haueno grade alegreza. Et Alexadro moso lo extrcito suo: uene a Lacedemoia. Li Lacedemoii: ni uoglie do obedire palgun modo a li comadameti de Alexandro: respoxe tutti a un animo & a una uoce Noi no siamo simili a li Athenesi in li fatti de le bataie: li quali hano temudo lo speto d'Alexadro

loi

3:

Te.

13

Pa

ma noi li mostraremo la uirtude nostra uirilmete. E ditto qsto:serono le porte dla zitade.e motono su le mure p ogni parte. Montono achora sule na ue:e uene li incotra al lido del mare. Et erano piu apresso a la battaia del nauiglio:che a quella d ter ra. Vedendo questo Alexandro:el li mado una e pistola:la qual contegniua le cose infrascritte.

Come Alexadro scrisse una littera a li zitadini de Lazedemonia.

Lexandro figliol de Re Felipo e de la Regina Olipia. Noi ue dicemo questo. Noi ue consegliamo che la furia che uoi haueti da li uo stri antecessori: che ue la conservate molto bene. Ma non uogliate extender le mano ale cose altissi me: che uoi non posseti tocare. Se uo uolete goder dele persone uostre: mostrate le forze uostre p tal modo: che uoi siati honoradi da noi. Per tato noi ue comandemo sirmamete: che uoi usciate del na uiglio uostro auanti che ue ne faza uscire sozamente col foco. E se uoi nol fate: e despresiate el coma damento nostro: uoi medesimi direte: che uoi siti digni da reprebensione.

Come Alexadro combatte con la zita de Laze

demonia.

1 Ezado alta epistola: li Lazedemoni molto fono iradi. e comezono a cobatter forteme te. Adocha Alexadro circunda la zitade. e co gra de ipeto faceuali trabucare ple mur. Altri morti: altri feridi. E lenaue messoli el foco: se brusauano. Eli altri che remaseno: uedando tal picolo: se ne fuguano fora de la zitade. e getauase a li piedi de Alexandro. E pregauano per misericordia: che in tutto no li douesse disfare. Resposoli Alexandro. Io so uenu do da uoi massuero: e massueramare uoi me doueui receuere. Sono brusade le naue uostre: e la zitade e fatta puluer. No ue disse io. no leuate le man a le stelle: che uoi non possidi tocar? Q ue lui che caze tato da alto: e n ha fundameto lotto li pied:: senza algun remedio ruina in profundo. Et oltra de questo: se uoi guardati bene: uoi no ue rephendemo criminalmete.p che uoi bauiti farto come faceuano li uostri atecessori. E mo la uostra speranza ue ha inganada. E non hauiti possudo sostegnire lo ipeto de le arme. E ditto questo se parti da li.e lassa li Lazedemonii in libertade.

Come Alexadro îtro nele regiõe de li Barbari.

Lexandro: mosse lo exercito suo: intro in le d 4

parte de Lycia: i le regione de li Barbari. E Dario Imperadore: oldando lo aduegnimento de Ale xandro: molto fo smarido. E subito congregadi li soi principi e soi satrapi: li domando conseglio: e disse. Come io uedo: la uitoria crese a questo Ale xandro: andando donde el uole con gra uirtude. Et io me pensaua: chel fosse un latroncello. che co me robatore: spogliasse le regione men forte. Ma a me pare: chel combate. & hasse come Re. Etato quato io me sforzo de exaltar me sopra de lui: ta to el nome suo piu seleua ale cose piu alte. lo li ha ueua mandado una balla de zocho:e un par de zo ni:acio che lui imparasse el zocho: come puto. E quelui che disse che era discipolo: comeza ad esser maistro. E uada dode el uole: la fortuna prospera lo acompagna. Fa adoncha p besogno: molto pe sare de la uostra salude. Acio che despresiandolo lui :in arrogācia & i uanagloria se leuamo dicēdo: chel no sia niente Alexandro.e cosi leuato in sup bia apena che noi possemo goldere dela Persida. Per che el cresce la soa paruita: e lui dipresia la no stra gradeza. lo me dubito: che se la superna pro uidecia lo aiuta: che la li concedera la corona. e da vali fauore e acrescimento. E creda do noi de cazar lo uia da Elida: lui ne cazera de Persida.

Come fo conseiado a Dario: chel congregasse la soa zente: & contrestasse ad Alexandro.

d Itto qto da Dario: respoxe suo fradello Ciager. Tu bai magnificado Alexandro: digado che lo hauia mazor desiderio: de intrare i Persya che noi occupar la zita d'Elida. Vndo selte piaze usa costumi co Alexadro, e cosi stara fermo el tuo iperio e potrai subiugare molti altri regnami. A lexadro uogliando cobattere: non manda li soi sa trapi auanti: ma ua auati a tutti i la bataglia. E co si lui aquista nomo: e gloria triuphale. Respoxe Dario. Debio iparar io exeplo da lui: o lui da mi! Respoxe uno de li principi. Alexandro i tutte le cose e pitissimo. & in nesuna cosa falla. Ma tepera damente psemedemo uirilmente fa tutte le cose. Et e uero: che da la natiuitade: el trasse la forma d un leone. E Dario disse Come sai tu questa cosa : Elui respore. Per tuo comadamento io toleua el censo da Felipo in Mazedonia.e siando li: io uidi la figura soa.e si notai la soa sapientia. Dond sel te piaze: congrega tutti li toi satrapi e li toi sauti principi p che sotto el regno de psya: molte zete le cotiene Cioe. Party. Medi Apolomadi Meso potanii. ytali. Bragthei. Semitanei. Etanti sono

che la millessima parte: bastara a la toa magestad. Siano adocha cogregadi i uno: edoma demo adiu torio a li dei: acio che uededo Alexandro la pleni tudine de la zete: e tutta la uirtude de li Barbari: tutti li soi mebri serao presi de gra paura. Al qle disse un altro de li pricipi. Tu hai ditto bene. e da to bon coseglio. No sai tu che uno lupo solo spar ze un grade greze de peccor: Cosi la sapiencia de li Greci: auanza la moltitudine de li Barbari.

Come Alexandro uene a un fiume chiamato occeano & in quel luogo le inferma.

Ra q'îto tepo. Alexadro cogregada la moltitu îne de la sua zete de arme: puene al numero de ducento milia homini. E mosto li pauaglioni: ueneno ad un siume che se chiamaua Occeano: de quile exe sora aqua chiara frigidissima. E piaque ad Alexandro de lauarse in questa aqua. E satto questo: li uenne un gran dolore. & ardeua de gra uissima sebre. E uedando questo li soi de Mazedo nia sono molto turbadi, e parlauano intra de se co gran paura: chel non uenisse ala noticia de Dario: li insurnita de de Alexandro, dicendo. Se Dario supera questo: lui ne cobatera, sapiando che la sa

nita de Alexandro: coforta tutti li soi caualieri.

ni

da

ni:

1116

tro

100

100

10

Come Alexadro: beunda la medicia: fo resanato

a Llora Alexadro chiamo ali el philosopho suo medico: e domandaua sagacamante de la soa i firmitade. Et era quel medico zouene: ma sauio in tutta la arte de medicina. e perfetto. Et haueua p messo el ditto medico ad Alexandro: che con una decoctione: lo restituira ne la prima sanitade. Et uno pricipo: el quale tegneua la Armeia: el quale se chiamaua Parmenio: haueua grande inuidia a questo medico. e maximamente: p che lera amado da Alexandro piu dolzemente. É subito el scrisse ad Alexadro dicedo. Guardate da gl medico phi sico.e non te sidare de tore la pocione: chel te uol dare. Dario li ha promesso de dare la soa figliola p mogliere. e coiungerlo al regname. le p alguna caxone el te possa sosfocare. letta questa, epostola Alexandro non se turbo mente: tato se cosidaua de la pura cosciecia dl suo philosopho. Tra qsfo: el medico itro da Alexadro: co la ditta de coctice e apresentola a lui. Et Alexadro con una mano te gneua la medicina: e co laltra la epistola. Eguarda ua fixo in la faza al medigo. E disse el medigo.

Non hauer paura de q la pocione. ma beuila bal damente. E subito la tolte. E poi lesse la epissola al philosopho. Intela dal philosopho la epistola: el disse. O maximo Impadore: 10 no son colpeuel de questo peccato: del qual parla la epistola. Et A lexandro fatto sano: chiamo asi el philosopho. & alzındo el brazo al collo: sili disse. O philosopho tu hai ueduto lamor ela fiducia: che io ho habuto de ti e de la toa consciencia. Prima io uolsi beuere la pociõe e poi te mostrai la epistola. Respoxe lo philosopho. Maximo Imperador comadate chel sia dauanti a la presencia uostri quelui: che ue ha madata questa epistola. e che ha ditto che mi ho uolu lo fare questo gran peccato. E subito Alexã dro comado: che Parmenio fosse auati a la sua pre sencia. E trouo che lui era digno di morte.e coma do che li fosse moza la testa.

Come Alexandro signorizo la Armenia e la

Media e uene al fiume Eufrates.

Mosso lo exercito suo: uenne in Media. & Armedia grade. e subiugolle al suo ipio. E poi caualcha molti di: & uene a un suogo arido e cauernoso. doue no se trouaua aque. E passando uno suogo che se chi uma Adriato: uene al frue E ufrate: E si messe si soi pauaioni. E suoito comado

Alexadro: chel fosseno portadi lignile che sose sa to un ponte nauale sopra el siume. E cle sosse si suma do a li soi caualieri: che li douesseno passare. E loro uedendo la largeza del siume. E el corso ueloc ssi mo haueua gran paura a trapassare, temando che le chadene oppresse dal gran pexo: non se ropesse no. E uededo Alexandro che lor se dubitaueno: comando a le guarde che conduceua li animali: ses sencito. Li doi siumi zoe el Tygro e lo Eustrate: passano per Media e Mesopotania: e Babilonia.

rel

ho

ato

lere

elo

te

h

tho

rii

ela

Come Alexadro ropi lo ponte: el qual baueua fatto fare: da poi chel fo passado oltra Leutrate.

Assado adocha Alexadro co tutto lo exertito misse capo e comado chel ponte sosse dissolutado vedado que sisso caualieri: sono molto tristi. e mormorado intra se: comenzono adire. Se caso sosse che besognasse suzire: no seraue lu go: dode podessemo passar. Et Alaxadro intededo le mor inoracione: si li disse. Che parsar e questo: che uoi fatti itra de uoi. Dicedo se subito besognasse suzi re. Sapiate p certo: che per tanto io h osatto dessa re li ponti e li lignami: acio che noi combatemo

uirilmente.e sel ne piacesse piu la suga: che la bat taglia: che tutti a un animo & a uno moriamo. In la oattaglia non e uitoria a quelor che suzeno: ma glor che seguitano: e che stano sorti. Consortas se adoncha si cori uostri. e pensate che la batta glia sia un zocho de sorza. Sapiate achora certissi mamente: che per nesun modo: noi tornaremo in Mazedonia: per sin a tanto: che noi no haueremo abbasati tutti si Barbari. Alora tornaremo courto ria

Come Dario combatte con Alexandro ma gno Dario fo sconsito.

Ra questo mezo: Dario cogregado la mol titudine de la zete soa: e ordinadi li satrapi e capitanii Cinqueceto: exi sora. e messe campo su lo siume del Tygro. E laltro zorno ueneno i ca po Alexandro e Dario. E comezono duramete a cobatere. Et a le sine comezono a cadere molti de li Barbari. E uedado li barbari: che li erano dimi nuti: comenzono afuzire. In questa bataglia so un homo molto guiardo e sorte: e grado de corpo: al quale Dario haueua promesso de dar p mugliere un i soa sigliola: sel podesse occidere Alexandro. Questo se uesti dele ueste e de learme de quelor de Mazedonia: & itro le schiere de quelor: che co

bateuano. estete driedo ale spalle ad Alexandro. E co la spada li dete inforte sula testa: che rotto el bacineto: li rope la telfa. Vededo alfo li caualieri de Alexadro: subito el pse.e meolo dauati la faza d'Alexadro: ediseli Alexadro: pesando chel sose de Mazedonia. O nobile o fortissimo: no uedi tu che tu me hai ferito su la testa co la spada. No co gnosceuitu che era Alexadro uro aiutor e uro ser uo Al quale el Barbaro d Persia respoxe. Omaxi mo Impadore: n me pesadi de esser d Mazedonia ma' dla crudel zete de barbari. Et gîfo io te ho fat 13 to ptato: pche Dario me ha pmisso la soa figlicla p mogliere: se io te posso amazare. Et Alexandro ol couocodi tutti li soi caualieri: el fece star dauati da loro.e domadaua: che se doueua far de lui. Alcuni diceuano: chel fosse misse i croce: Altri: chel li fosse moza la testa. Altri chel fose arso. Oldide le sete cie de tuti:respoxe e disse Alexadro. Che mal ha saro qui sel ha fato el comadameto del so signo re! Ognuo duoi iudica che qiliui sia digno dimor te. pesase de semedemo che podraue esser delui al tepo che de uenire. che se mi ue comandasse ad al gu de uoi: che lo amazasse Dario: lui meritaraue qlla medema pena: a la qual uoi zudicadi qlfui. E ditto questo: lo lasso adar subito a saluameto, lau

dad lo de le soe forze: e de la uirtude del animo. Oliado Dario Impidore: che li soi satrapi erano remasi de sotto: subito cogrego la moltitudie de li soi caualierite de pedoni. E moto sul mote Tha uro de Cecilia. E li se demostro ad Alexadro: spe rando de auanzare la forza de Alexandro. Adon cha intrando Dario in la battaglia co Alexauro: e ueco.sene fuzi uia. Et Alexandro el perseguito p fin a la zita de Betthea. e li misso el suo campo. E comenzo a combattare laltro di la zitade multo fortemente E presela. e misseli la chadrega de la migestade soa. E tutte le zitade che erano dintor no: tutte li misse sotto a la soa signoria. Et i quella zita el trouo tesoro innumerabile congregado.ela madre e la mogliere de Dario. e li figl oli. Come uno de li pricipi de Dario uene ad Ale xandro: promettando a lui presentare Dario ne

Ra gito tepo un de li principi de lamilicia de Dario: uene ad Alexandro dicedo. O maximo I npa lore Alexadro: io fon uno de li pric pi de la miliacia de Dario: al quale io bo fatto feruicii inu merabile: e mai no bo habudo merito ne bene da lui. Per la qual cosa: sel piaze a la magestade uo stra: date me diexe milia zoueni armadi. & io ue

prometo de dare Dario.e parte de la soa milicia: intro le uostre mano. Oldando gsto Alexandro: li disse Amico: glor che sono extranii: no credeno che uoglie cobatere cotra li toi. Tra questo mezo: alguni de li pricipi de la milicia de Dario: li scrisse una epistola in questa forma.

Come certi satrapi & a Dario soieti: scrisse una lettera a Dario: e domando socorso.

LRe de li Re: dio grande e clarissimo. Li sauii satrapi toi seuidori: per altri tempi hauemo scritto a la magestade toa. & anchora noi te scriue mo. Alexandro macedonico accresce. e come uno leone e uegnudo ale toe terre. e come homo rabio so ha discipade tutte le facultad uostre & ha mor ti li toi caualieri. E siamo oppressi in tanta turbaci one: che da qui in driedo noi non possemo sosteni re lo speto suo. Per la qual cosa: noi supplichiamo a la deitade uostra: che reducendoue a memoria la seruitude nostra: el ue piaqua de dignarue a soue nire a noi. p tal modo: che noi possemo discaciare da noi la uiolencia: che ne fanno li inimici. E setto Dario la epissola: subito scrisse ad Alexandro una epissola in questo modo.

Como Dario scrisse una lettera ad Alexadro.

Ario Re de li Re:e de Persia.al mio fama glio Alexandro. Noi comandemo da nouo. E uenudo a le orechie nostre: che uoi adequare lapicco leza tua: a la nra. grandeza Ma le ipossibel che un aseno: che non ha ale come ha le altre oselle: se possi leuare ne exaltar a le stelle. Adoncha no se leua in supbia la mente toa. p le uitorie che tu ha i fatte. Noi hauemo oldido: che tu hai mostrada grande humanitade contra la madre nostra le la mugliere eli figlioli nostri. donde uoglio che sa pi per questo. che tanto quanto li farai bene mai non me hauerai per amico. E se tu li farai male tu no incorerai mazor inimicicia. Per la qual cosa: non sei pegro adarli asai torme i.che qualche uol ta uederai lasententia de la ira nostra: pronuciada sopra la tua arrogacia. Letta questa epistola Ale xandro sene rixe. E rescrisse a Dario in tal mod.

Como Alexandro respoxe a Dario co questa lettera.

Lexa Iro figliol de Felipo:e de la Regina Olipia. A Dario Re de Persu: mademo digado Li dei banno in odio la superbia e la uanagloria.

E per tal caxone poniseno li homeni mortali.qua do lor se usurpano el nome de la imortalitade. E tu como io ueddo per fin amo: non cesse de biaste mar li dei. Ep ql che tu reprendi la benignitade nostra: la qual noi d'monstremo al tuo paretado: tute moui cum un mal e disconzo pensero. non facendo noi tal cosa per pigliar la tua beniuolecia ne ancho per acquissare la tua gloria: ma questo ha processe per la nobilita e per la uirtude del cor nostro. E a le fine de le uictorie che ha cocesso la diuina prouidécia a quelor d'Macedonia: p modo nesuno noi no se exaltemo. Li dei ogni di ne aita no i quelle cose che tu despresie. E questa uoglio che sia la ultima epistola. Adoncha guardate: che certissimamente io uegno contra de ti. Questa epistola dete Alexandro: ali ambaxadori de Da rio: e laxolli andar. E poi scrisse una epistola a li loi principi e satrapi in questo modo. Como Alexandro scrisse una lettera ali soi sa

da

H

[3

nai ale

trapi. Lexadro figliolo de Felipo e de Olimpia: a li principi e a li satrapi che habitano in Siria no stri homeni de Capadocia. de Passagonia. de A rabia. de Pamphilia. de Landicia. & ale altre zente: La grecia noltra. Noi uedemo fermamete

in comandamento. che ognu de uoi ne debia dare & apparechiare pelle de animali morti lauorade mille. e che uoi le mandate in Alexadria. acio che a noi e a li nostri caualieri siano apparechiade ue stimenti e calzamente. E che uoi le mandade per le camelli nostri: li quali noi bauemo i Alexadria al siume de Eustrate. Tra questo mezo uno de li pricipi de Dario. el qual baueua nome Nostadio scrisse una epistola a Dario de questo tenore.

Como Nostadio scrisse una lettera a Dario.

Dario darissimo: dio grande. Nostadio ser uitude. No era cosa decente: che douesse scriuer a la ura magestade tal cose: ma el fazo mal uoletiera e constretto. Sapia adoncha la sublimita uostra: che doi grandi pricipi uostri sono al ultimo di de la morte in la battaglia cu Alexadro. E mi ferido grandissimamente: a pena son capado. Et etiadio molti de li uostri possentissimi e preclarissimi caua lieri: denegando e resudado el uostro imperio: se metteno in exercito de Alexandro. E sui li recene cu grande honore. Et ali donate puicie regale. E letta questa epistola: Dario rescrisse a nostadio p tal modo Cioe: che lui apparechiasse el suo exerci

to e molto e grade.e chel cotrastasse a li Greci de Macedonia uirilmete.e scrisse una altra epistola. a Porro Re de India: chel li piacesse de mandarli adiutorio. E Porro scrisse a Dario per questo modo.

Como Porro Re de India rescrisse a Dario.

p Orro Re de India. a Dario Re de Persia lalude. Per che tu ne hai pregato: che noi debia mo uegnire in uostro adiutorio. Noi siamo stati sempre apparechiadi de uenire: Ma siamo impa zati per la greue infirmitade. E a noi e stado mol to molesto. de la greue iiuria: la qual tu hai soste gnuda. Ma sapi che noi uegniremo in uostro sub sidio: cui dexe legione de caualieri: p sin a pocho tepo: Et oldado Rodegaris madr d'Dario: chel se apparechiaua de far una altra battaglia cum A lexadro: remase mal contenta. e subito scrisse una epistola a Dario in questa forma.

Como Rodegaris madre de Dario: scrisse una

letteta.

EY

Dario Re de Persia: so figliol dolcissimo. la madr soa Rodegaris alegreza. Noi bauemo ol dido: che tu bai congregado el populo tuo: altre molte zete p cobatter achora cu Alexandro. Ma

sassi chel non te ualera niente. Che se tu congre gassi in uno tutto lo uniuerso mondo: tu no li po rissi contrastare, per che la diuina prouidencia el sauoreza, e sil mantene. Lassa adoncha un pocho el sentimeto de la forteza tua: e declina un pocho de la gloria tua. & sia fauoreuele a la grandeza de Alexandro. Meglio te sara arbadonare quello ni possi tegnire: che uogliado tu imperar a tutti: tu serai excluso tora de tutti. Turbose Dario letta questa epistola e comenzo a pianzer molto sorte, recordandose de li soi parenti.

Como Alexandro ando co lo exercito suo uer so una cita d Persia doue era Dario. & solo como apocrisario e ceno con Dario.

Ra questo tempo Alexandro mosse el suo exercito. Es se approximo a una cita de Per sia doue Dario faceua sua residencia. In tato che se posseuano uedere insieme pli piu alti logi de la citade. Et Alexadro comado a tutti li soi caualie ri cha lor tagliasseno li rami dli arbori, e che cauas seno le herbe, e che li implicasseno cioe inuolupas seno tra li piedi de li cauali, e de li muli. Et ueden do questo li Persi: molto se merauegliauao. E ue gnado uerso la cita: doue era Dario p spacio duia de tre zorni: li misse el suo campo. E conuocadi li

luoi principi: si li disse. Mandeamo uno misso a Dirio: che li dica. O chel cobatta cu noi: o chel se lottometta a la possanza del combattadore. È in quella medesima notte li aparse el dio Amon: in figura de Mercurio: uestido de uno matello e de una uesta d Macedoia: e si li disse. O figliolo mio Alexadro. quado fara pbelogno: lempre io staro in tuo adiutorio. Vedi adoncha de no mandare a Dario el nuncio: de che tu te hai pesado. Voglio adoncha: che tute mette i dosso la figura mia. Be chel sia cosa picolosa a un Re: ad andar p legato. Non hauere paura: che io sero teco in tuo adiuto rio. e non hauerai alguna angustia. Leuandose a docha Alexadro dal sompno: so pieno de grada legreza. L'couocadi hamici suoi: li reuello el somp nio: chelo haueua ueduto. E loro colegliono: chel douelle far eio che li era aparle i sompnio. Couo co adocha Alexadro uno de li soi pricipi: che ha ueua nome Eumilo. Et era alfui ardito e forte e fidelissimo ad Alexadro. E comadollo chel mota se a cauallo: e chel lo seguitasse. E uegnando abi doi 3 un fiume che haueus nome Cancros: el qual in lingua Pers ca se chiama stragma: trouo che lo era cogelado. E subito Alexandro mudato lo ha bito: lusso el principo de la milicia cum doi caualli

E quello doue el sedeua lui: cu qllo passo el fiume. e comeza ad adar a la zita de Dario. Et el pricipo el pgaua dicendo. O maximo Impadore: lassa che mi passa el fiume cum teco. e uegnia teco. acio che forsi non te uegna alguna angustia. E disse a lui Alexandro. Aspecta me qui chel uegnira in mio adiutorio quelui: che apparse in sompnio. Quel fiume de chi hauemo ditto d'sopra: diuerno tuta la notte sta cogelato. e la matina quado el sole lo rescalda: se dissolue la giaza. e corre fortissimamen te.che se uno li intrasse: per soa uelocitade: el rapi raue.e meneraue uia. Et e largo: quato e ū stadio. Siando adocha azoto Alexandro a la porta de la zitade: uededolo quelor de Persia: molto se mera uegliauano in la sua figura. pesando chel fosse un dio. E subito el domadono. Chi e tu: E lui respu oxe. lo son apocrisario de Alexandro. E Dario se ne andaua p le motagne: congregando la moltitu dine del suo exercito. per cometere una altra bata glia cu Alexandro. Esiado uenuto Dario a la por ta de la zitade: trouo Alexandro: che parlaua cu quelor de Persia: E desse grande meraueglia in la sigura: & i el aspetto: sperado chel fosse dio Apo llo che fosse dseso de celo: F subito lo adoro: e dis se. Chi e tu. Respoxe lui e dise. El me ha madato Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Pal. E.6.3.109

el Re Alexadro da ti.e che io te dica. Per che tar detu acombatter cu li tuoi inimizi: como homo ti mido! O che tu cobatte cu loro: o che tu sotome ti a la segnoria del uenzadore. Per questo altiero parlare: disse. Dario a lui. Serastu mai Alexandro che parle cum tanto furore! che tu non te moue a parlar come nuncio. ma cum tata supbia : come se tu fosts Re: Niente meno io non me turbo per le tuoe parole: fa che tu cene anchoi cum meco. E di ce do questo. el destese la mano soa: e preselo per la min dextra. & intraducelo in el palazo. Et Ale xa dro comezo adire & apensare. Bo segno ha fat to i mi questo Barbaro: introducedome p la man dextra: in el suo palazo. E cu lo adiutorio deli dei io possedero questo palazo p fin a pocho tempo. Et intrando Dario cum Alexandro i el triclinio: i el quale era apparechiada una cena delicatissima: se sede a la tauola. e li principi de la milicia. E Da rio cum Alexadro afacia afacia. Et era el triclinio: cioe la sala: & el loco dal couiuio: ornado da ogni parte de oro purissimo. Eli Persi: uedendo la for ma soa: el despresiauano. per che lera piccolino Ma la sapiencia: la uirtude e la audacia: che staua no ascose in tal corpizolo: lor la non consideraua no: & erano le scudelle e tutti li uasi: e le tau le

doro purissimo. È li sescalchi e li dozelli portaus no lo uino i uasi doro: ornadi de prede preciose. Estando apsentado ad Alexadro da beuere i un usso doro: lui lo ascose i el suo seno. Fo li psétado un altro: e fece el simile. e cossi del terzo. È quelor che portauao lo u no e li nasi:sene auedeo e disse lo alo ipador dario. Leuosse Dario: e dise ad Ale xã ro. Amico che fairu: che ru ascodi li uasi doro i seno! Respoxe Alexadro e disse. Questa e usa za i la corre del nro Re. Q uelor che sono inuida di a tal couiuii: sel li piaze: togliano li uasi donde banno beuudo. Ma pur quando ue despiacesse la usanza:io ue reu do li uostri uasi. E ditto questo: li rese al servidore. Ma quelor de Persia: che sede uano in el conuiuio: incommezono a dir intra de si. Mo questa usanza e bona: e laudabile. Et un d li principi che haueua nome Anepolo: che sede un i el conuiuio: guardaua la facia de Alexadro p che lo haueua ueduto: quado p comadameto de Dario lera andado in Macedonia. portar el celo da Re Felippo Questui intendendo la uoce de Alexandro: e uededo la sua figura: comenzo a pe fare trasime desimo: e adire. Seraue mai gstui Ale xa dro: figliol d'Re Felipo! E subito sene ado da Dario: e disseli. Omaximo ipadore. Questui che Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

disse che e messo de Alexandro: le sui medesimo Alexandro: figliol de Re Felipo. Vedendo Alexandro che li parlauano insieme: itele che lor par lauano de la cognicione: leuosse subitamete. e sal ta fora de la sala. E tolse el dopier de mão: e salto su lo suo caualo: che era ligato auanti dal palazo. & sugisene uelocissimamete. E quelor de Persia: uedendo questo: tutti armadi co gran remor mo tano a caualo. e corseno driedo Alexandro. Ma peche la note era oscura: li fallono le uie. Et altri se guastauano le face intra li rami de li arbori: Altri cadeuano in le sosse. Ma Alexandro: per che por taua i mano el dopiero: andaua per la uia dretta.

Como Alexandro torno a la soa oste.

da

ide

ela

o:

de n d

de de pe

Edan do adoncha Dario enel suo trono: e pesando quata sia stata la audacia de Alexadro: guarda la statoa doro del Re Xersen: che sedeua sul tribunal de la sala del palazo: subito la statua ruino p terra. e si se diuise i molte parte. Vededo Dario questo: comosso cui gran dolore: comenzo apiazer. & a lir. Questo e segno de desolacióe de casa nra. e detrimeto de tutto el regno de Per sia. Et Alexadro uegnado al siume Cacro: trono

che lera congelado. e comenzo apassar el fiume: Ma auanti che possesse cire: se desse el hume: e meno uia el suo caualo. E lui haue gra fatiga chel sene podesse usire. E azonze Alexandro cum lo suo principo Enulo: el qual lui hauena lassado: e tornosene al suo exercito.

Como Alexandro conforto la soa zente.

Altro zorno: congregado el suo exercito: per uene al numero cento e uinti milia caualcati. E montando Alexadro in el piu alto luogo de li monti: confortaua el suo exercito: e diceua. Non se pora adequar lamoltitudine de li Persi: a la ple nitudine de le psone de li Greci. Noi siamo piu che loro. per tanto non habiadi paura. per che le molte mosche: no po osfendere a le poche uespe. Oldando questo tutto lo suo exercito: tutti qua ti laudauano la prudencia soa.

Como Alexadro cobatte da recauo cu Dario

e sil confisse.

Docha Dario Impidore: mosso elsuo exercito: uene al fiume Cancro. e li messe el suo capo. Et era lo exercito de Dario molto grade. e forte. Et haueua carri falcadi dexe milia. E lastro zorno se conueneno insembre luno e lastro exercito. Et

Alexandro moto sul caual bucefalas. Etanto cor se: che lera dauanti da tutto suo exercito. Vedan dolo li Persi. haueuao. gra paura. p che li pareua chel suo aspetto tosse teribile. E comenzo sonare le trombete da la bataglia. & acombatter una par te e dalaltra fortissimamente. E cadeuano daluna parte e dalaltra caualieri molti feridi. pla grande moltitudie de le sagitte. E tato che tutto el capo era pieno: e de feridi. e de morti. E duro la batta glia dal leuar dl sole: p fin a la sera. E comezono a manchare li Persi. Vedendo adoncha Dario:che li suoi machauano a la battaglia: uolto le spalle. e fuzisene. Et era za la notte oscura: quando comen zono a fuzire. Dode che la moltitudine de li carri italzadi: che fuziuano: amazaua plone inumerabi. le de li Persi. Cadena la moltitudine de li fanti da pe: come caze el formento in el campo. & era mor ti da la moltitudine de li cauali che coreuano. E a zoze Dario al fiume Cacro: e trouolo cogelado. E pasosene daluna ripa a laltra: E subito rotta lagia za: tutti quelli che se trouano sopra laqua: tutti se babissono intro laqua. Li altri che fuziuano da li inimizi: li sopraueniua li inimizi: e li occideuano. In astaglia se trouo morti de quelor de Per fia tre cento milia homini.senza qlli che se anego

0;

ti.

eli

011

pia e le in el fiume.

Como Dario fuzendo sene ando in la zita de Susis.

Dario fuzedo: sene ando i la zita de Susis sul pallazo de la terra. Eli el se buto in terra cum la seria a ziran do grandi suspiri e lamenti: pianze

lul pallazo de la terra. Eli el se buto in terra cum la facia. e tirando grandi suspiri e lamenti: pianze do diceua. Oi me mi misero. Oi me mi itelice coe la ira celestiale me ha azota. Ela tribulacione me ha butta per terra. Mi che era exaltado per tin a le stelle: e mo miserabelmete son battudo i terra. Mo e satto Dario sustiuo. Mo e satto misero e subietto Dario: el quale haueua reduto a la serui tu de tutti li orientali. e dauali ceso. e tributo. ma sel misero homo sauesse: quel che li douesse adue gnire: el se pensaraue sopra al tempo presente. E nel ponto de un di aduene: che li humili sono exaltadi per sin a le stelle. e quelor che sono alti: so no arbassa i per sin a le tenebre. e sono profunda di in abisso. Et ditto questo: leuose, e sedese i terra: e scrisse ad Alexandro in questa forma.

Como Dario Re de Persia scrisse una epistola congratulativa ad Alexandro magno.

D Alexandro de Macedonia não lignor. Dario Re de Persia te manda alegreza. Tata e la

sapientia: como noi hauemo oldido: del animo uo stro: che uoi uedete le cose passate. e le presente. e quelle che debeno uenire. È che uoi tratati senza reprebensione tutti li fatti. Cognosca adocba la clemencia uostra: che uoi sete homo nato de fenii na : e creato de carne. Adoncha non se leua el cor uoltro a cose tante alte che no pensate ala fine ue possa incorrar. Per che e usanza: che la ultima par te: non se accorda cum la prima: Basta alomo:che lo habia uitoria chi fa & usa le bataglie. Noi se a recordiamo d'Xerses Re fortissimo. dal qual noi hauiamo rrata a nostra origine. che lui haue uito rie inumerabile. & era famolo i ogni prospitade. Ma per che la stulticia li leuo el core a cose alte: el consumo tutte le soe uitorie disperse in Ellanda. Recordate che tu bai babuda questa uitoria dela diuina puidentia. Noi adoncha supplicairo ala clemecia uostra: che uoi ne donate nostra madre. la mogliere. e li figlioli: li quali uoi tegnite ligati ila prixoe: e noi ue daremo li thesori: li quali noi hauemo i Elenda & in Susi & en Bethea: li quali guadagno li pareti nostri: & ascoseno sotto tera. Esi ue daremo li regnami de media e de Persia. Ethaueremo paciencia de la uictoria: la quale ue ha data el summo loue.



po apresso el fiume Cacro. e li si fece sacrificio a li Suoi dei Et era circha el pdito siume multi palazi e molti belli e molti alti: li quali haueua hedifica di Xerles Re de Persu. Li quali uededo Alexan dro.el comado che li fosse bruxadi. E stado poco le molle a pietade. e coma do che per nesun modo no tosseno bruxadi. Et era in quel luogo un capo grandillimo: in el quale li antichi Re de Perlia e li saun bomini soleuano esser sepelidi. In el qual campo: cauando quelor de Macedonia: trouono? le sepoltur uals doro e prede preciose. eli trouono la sepoltura del Re Nino: che so Re de Asiria e de l'ersia. E de una preda cauada e scolpida de A methisto: che haueua de fora uia palmole & oxel le de ogni generaciõe. Et era tanto lucido qllo A methisto: che manifestamete li appareua detro la forma de ogni corpo. Et era i quel medesimo loco una torre molta angustiosa e pessima. In la qualle stauano molti homini. Altri che haueuao trocha te le mane: altri li piedi: altri cauati li ochi. Que storo oldedo el strepito de li homini armadi: tuti cridauano insieme ad una uoce ad Alexadro: dice do. Soccorine maximo Impador Oldido Alexan dro el cridor d questoro. comado che fosseno trat ti fora de la torre. E mosso a misericordia: li baue

01

sione.e comenzo apianzer. E comando che azasca du deloro sosse dade dexe dragme doro. E pmes seli de sare chelli sosse reso integramente le soe p prietade. Dano haueua serado questor in prexo ne: per che li erano de nobilissimo parentado. & a tutti li ha ueua tolte le possessio e: & haueuale da te a li suoi serui.

Como Dario se apparechia una altra uolta: p

combattere cum Alexandro.

Ra quelto mezo retorno li messi de Dario da Alexadro. e si li disse cio che Alexadro haueua resposto de Dario. E Dario oldado asto: comezo apianzere. & epparechiarse anchora p co batter cu Alexandro. E domando soccorso a Por ro Re de India scriuando in questa forma.

Como Dario scrisse una epistola a Porro Re de India domandando da lui soccorso.

Porro Re de India Dario Re d'Persia ale greza. Altra uolta te haueamo suplicado: & acho ra te pregamo, che tu uegni senza alchun fallo in nostro adiutorio, cotra quellor: che se hano forza di de discipar el nostro palazo. Facedoue auisado che el simile sara satto auoi: se uoi lassareti desola

re el nostro pricipado uedendo uoi Per che alto Alexadro chi co satter p tal modo cu noi: ha lani mo indomito e feroze. E furia: como fosse uno leo ne e como el mare: quando le mosso da fortissimi uenti. E circha quelto ue fazo a sapere: che io son constretto a cogregare zente infinite. e cobattere co lui per fin a la morte, pensando chel sia meglio manchar in battaglia.che star aueder la desolació de la terra nostra: e uiuer longo tempo cu dolore. Per la qual cosa humelmente noi sopplicamo: che le supplication nostre e li nostri pregi uoi le rece uiate i le iteriore uostre secrete. Che uoi ne date lecorso al tempo che siamo posti in tanta agustia E noi ue pmettemo de dare a zascadū de li uostri caualieri che uegnira in nro subsidio: dexe soldi doro.e a li fanti da pe cinque: fenza alguna inter missione. Et i ogni luogo doue se a campara el no stro exercito: noi li daremo doxeto donzelle orna de de uarii ornameti. E quado noi haueremo pre so el cauallo de Alexandro bucifalas: e tutto ogni altro suo apparechiamento: cum tutto suo exerci to. noi el daremo a uoi & a tutto lo exercito.

Como uno certo caualier de Dario disse ad Ale xandro che Dario se apparechiaua a cobater una altra fiada.

Ra questo tépo sene suzi alguni caualier de Dario: ad Alexandro: e disseli.como Dario se apparechiaua anchora a combatter cum lui. & ha ueua scritto al Re Porro de India: chel li piacesse de uegnir in adiutorio.

Como Dario fo ferido da li soi principi da ca

ualaria. Ldido questo Alexadre: mosse suo exerci to subitamete. E pposele i animo de andar cotra Dario. Che p nelun modo mai non se faraue chia mar Impadore :p fin chel no hauesse obtegnudo el regno d'Dario. E Dario e li Persicoldado allo haueua gra paura. E un d'Il pricipi de Dario che baueua nome Bison. & un altro Oriabarsanre: su bito come li oldina lo aduenimeto de Alexadro: teceno una cospirac one intra desi. de amazar Da rio. pesando de receuer gra renumeracion da Ale xadro. E sopra que seceno conspiracion. e ferma coluration. e tratado. Et andassene suso el pallazo doue era Dario. e cu lespad nude sene ado dauati da Dario. E como Dario li uere: el li disse. O carif simi. p fin amo io ue bo chiamati serui: & ecco al presente io ue chiamo mei signori. Per che me uo liti uoi amazare! Non me basta li altri tormenti che io porto de fora: che continuamete me dano el cortel de la morte. Se uoi me occideri ascusame te: & Alexandro ue troua: fara mazor uendeta de uoi che de ladroni. E lor no se mouedo ad laguna pietade: comezono a ferirlo crudelmete. E Dario apparechiado el brazo cade per terra ferido forte mente. E partendose loro lo lassono in el pallazo mezo uino.

Como Alexandro passo el fiume Cancro: & ue ne a la zita Susi.

o Ldito Alexadro la morte d Dario: trapas so el fume Cacro: e cu lo suo exercito uelocemete itro i la cita d Susi. Et uedado qlor de Persia: li a perse le porte, e receuello cu grande honore. Et uedado la itrada de Alexandro quelor che haue uano ferido Dario: tosto se ascoseno, aspetado de intender la uolunta de Alexadro: sopra cio che li haueno fatto. Et Alexadro moto suso i el palazo de Dario: & andaua in suso e in zoso passezando, e merauegliauasse molto forte in tal hedisicio. Et haueua costrutto quel palazo el Re Ciro de Persia. Et era el pauimento so prede uarie e bianche ornado, e le mure doro e de pele preciose, e de stel le resucente fabricate: cum columpne doro che li sosteniu no. Lequal tutte cose come Alexadro le

uette: molto se marauegliaua & in tal e tato hedi ficio. Et andando tora per lo palazo: intro nela ca mera doue iaceua Dario mezo morto. E uedendo lo se mosse acopassione: & se despoglio lo suo mã tello impiale: e coperse Dario baxando & e neta do le tuoe piage.e comenzo adire. Confortateue lignor Dario: e leuate luso. e toi la corona del tuo imperio de Persia: come mai tu la hauisse. Che tu poi esser glorioso come mai. lo te zuro per li pote tissimi dei che ueramete io te renucio tutto el to imperio E si sum contento e desidero de manzar: cum fa lo figliol col padre. Nesun possente in di gmtade: die goldere de le miserie daltruische sia i quella medesima diguitade, mutandose uia da lui e la belleza e la prosperitade. Fame a sapere: e mo strame quellor che te bano ferido: acio che con la spuda io possa tar la uindeta. Digado questo: Da rio pianzendo distese le soe mane: & abrazo Ale xandro el peto le mane el collo e si li disse. Como Dario conseglio Alexandro.

Igliol mio Alexandro: el mondo tutto ple nullimamete ha cognos udo la tua sap écia: el qual e posto i corruptione. E la diuina prouidécia: che prouede e che sa tutte le cose auati el tépo. e che

circha li pelieri de li homini che deno uegnire: co si como el fe el mondo dal principio: così ordeno: che nessuna cosa fosse ferma ne stabile. ma per la soa absencia: tute le cose che passano: tornase al su o corrario. E se dio hauesse fato tute le cose pspe re soura li homini:innumerabilmete habudaraue la supoia e uanagloria: che signoreza sopra li ho minische no cognosceraue questi beni da dio ma da la lor ppria urru: E cosi li boini se partiraueo dal suo conditore. E se la grandeza de la alteza di uina: hauesse sarra p tal modo la machina del mo do: che tutti li mali e tutte le disgracie se reuoltas sens sopra li homini: che mai non hauesse piu be ne: tante seraue le tragilitade: che perseguitaraue la natura humana: che tutti seresemo trati in lo lazo de la desperacione. Si che non haueresemo alchuna fiducia dela botade de dio. Adoncha ha uogliuodo dio: che le cole se mudano. E che qua do uo che tute sia posto i psperitade:p la soa sup bia non cognosce el suo creatore: da la alteza dela soa superbia: sia submerso in la fossa de la bumili tade acio che quellui che se haueua disméregado de dio pla eleuacione de la superbia: p la depressi one de la bu militade e de la miseria: sene uegna a recordare. Como tu hai ueduto i mi: el quale eral

ingrassado in tanta alteza: ple molte richeze: che me uedeua bauere: che no creatura de dio: ma me pesaua e credeua esser trono de dio. Nia gllo che alora per alteza de la supbia no uedeua: mo per la subtilita de la humilitade io nedo. e si péso: che quado uno e circudato da tropo in felitade: tato chel se despere dla diuina gracia: e poi li domada el remedio de la sua misericordia: dio el sulleua a la alteza de le cose pspe.in tato: che quelui che p la mileria cotraria non posseua ueder dio: paccres simeto de la pspitade lo cognosca. Per che chi se humilia: dio el po exaltare. E quelui che se exalta: dio po abassare & bumiliare p fin i psundo. A do cha figliolo no le leua lamente toa in supbia: ple uitorie che tu hai habude e che sono da dio coces le Che si tu acqstassi tuto lo universo: che tu to cassi el ciel cu le toe mane: pesate le toe fine.p che tu e mortale e ogni di tu uide la morte auati li toi ochi. No ueditu che siamo un athamo cioe u mo mento in questo modo! Si che la uita e coparada a li artificii d'aragne: che par che siano texude cu subtilissima oura: e p un pocho de uento la rope e deuenta niente. Guardame adoncha mi. e uedi chi era pur laltro di:e come sum fatto i questo di plente.che sum deseso ala miseria p sin a la polue Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

re. E mi quasi tegneua tutto el modo i le mie ma ne:mo non bo possanza sopra mi medesimo. Pre gote adocha: che le toe mane benignissime me se pe liscano. e che sia a le mie exequie: qli de Mace donia. e de Persua. e de Grecia. E da qui i dredo el regno de Perlia e de Macedonia siano conititi in uno. E la madre mia pogni modo 10 te la reco mado. Piazare d tor la Rosana figliola mia p mo gliere. E be digna cosa: che de nobeli pareti debi a nascere nobel pianta. E dicedo questo: passo de questa uita:in le mane de Alexandro de Macedo nia Adocha secodo el modo ipiale: Alexaro fece ordinare.e fecelo portare asepelire cu grade ho nore:a compagnado cu le arme de quelor de Ma cedonia e de l'erlia Et Alexa dro era uno de quil li che lo portauano asepelire sul suo collo: & āda ua pianzendo amarissimamente. Pianzeuano etia dio quille de Persia: nó tato pla morte de Dario: quanto p la pietade de Alexandro. E poi che fo sepelide: retorno Alexandro al palazo iperiale.

Como Alexandro ando a sedere nel trono de Dario e se messe la corona doro in cauo.

L di sequete. sede i el trono doro Alexadre

ta:

coronado: el qual Ciro Re de Persia p logo tepo auati haueua hedisicado. E cogregadi quelor de Macedonisse de Persia: li melle in telta la corona de Dario. La quale era tanto preciosa: che era lau data da tutti li homini. Resplédeus tutto el pala zo de la claritade de prede pciole. Et era el trono sopra le altre bache alto sette cubiti. Et era el sue ascendimento per sette gradi merauegliosamēte costrutto. El primo grado era de Amethisto. El secu lo d'Smeraldo. El terzo d'Topacio. El quar to de Granato. El quito d'Adiamate. El sexto d ero purissimo. El septimo d fango. cioe d tera era coposto. Ne senza caxone erano per tal modo or dinadi. El primo che era d'Amehillo haueua tal misterio: cioe tal significacioe. Lo Amethisto re prime e smorza la forteza del bomo, ne non lassa mudar la memoria de quelai chel porta palgun modo. E cost besogna: che que lui che uol asceder a la magesta regale: ch .l sia de pfetto sentimeto. che p nesuna caxo: se piega a far cola sinistra. ne a colentir. El secundo che era d'Imaraldo. signi ficaui. che cossi come el Smeraldo conserva la ui It : cossi quelui de esser Re besogna che habia la la uista chiara e che di cor saguza. acio chel ueda. e ao che e da ueder che lo discerne saguzamere.

El terzo grado era d'Topacio. El Topacio e d ta ta claritade, che se uno le spechia detro, el uedera el suo capo hxo uerlo la terra. e li piedi leuadi uer so lo aere. Colli besognia: chel re considera la soa sine. L' como el Topacio la testa n se mostra se no da sorto e li piedi da sopra: significa. che la soa di gnitade da alto non uegna tanto abasso: che la sia reputada como la poluer. El quarto e el granato. el qu'le rollo piu che tutte le altre priede. cosi be sogna chel Resia uergognoxo: che mai el no ira palla a nesuna cola che la nisia licita. El quito e el Diamate. El diamate e de tanta duricia: chel non se porupere ne p ferro: ne p alchuna cosa: se non col sangue de becho. cols el Re de esser de tata co stacia: che p nesun modo el se parta de la uia de la iustitia. El sexto e de oro purillimo. Loro e de ta ta belleza: che lauaza tutti li altri metalli:e così el Re de trapassar tutti li altri homini: che tutti lia no ben gubernadi p lo suo iperio. El settimo e de fango. Et q to si li e posto p qsta caxone: acio che quado lomo e exaltado a la dignita regale: se are corda: che lui e d'terra. e che i terra el die retorna re. Et Alexadro sededo su asto trono icoronado co le uestimere iperiale: cogregadi quili de Mace donia: e quelli d Persia: comado. che fosseno scrit

E

Di

eri

gt

to.

te lettere per tutte le prouincie in questo modo :

La epistola mandada per Alexandro a tutti al tra fiada sottoposti a Dario Re de Persia.

LRe de li Re: signor de li signori. Alexan dro figliol del dio Amone: e de la Regina Olim pia. A tutti li principi: duchi: latrapi magistradi: dignita de le populi de le zitade de Perlia costitu ti: la uostra gratia. Poi che ha piaxudo a dio: noi sediamo sopra lo alto trono d Dario. No pocho: ma molto: ue de viati alegrare. & ellere ben conte ti: Adoncha noi comandemo: che uoi ordenadi p ogni zitade retori e principi: come era al tempo de Dario, e raconeuelmete servate iultitia a zasca duno. E che li nostri comandameti siano seruadi da li lubditi nostri senza alguna contradicione. E che zischaduno goda li suoi proprii e gouerna. E che le arme siano gouernade: e reposte in le case regale. E che nesuno habia ardimento per algun mo lo: ne tore, ne porrare. Comandemo anchora c'e questa prouicia che de Persia: per sin a Mace donia: sia aperto e manifesto che tutti possano an dar e retonar securamete e far tutte le soe facede Como Alexadro comado: che allor chiera sta caxo de la morte de Dario: fosseno taglia la testa

d) Apoi comado: che tutti douesseno tacere. e disse Quellor che sono stati caxoe de la morte de Dario mio iinico: uegna dauati dami. a receuer el pinio debito e gorioso. Et io li zuro p li poten tillimi dei.e p la mia diletta madre Olimpia: che li daro el digno premio. E fatto che haue Alexan dro que iurameto: tutto el populo de Persia pia zeua amarillimamete, Euenne dauati Alexadro Bisso & Ariobarsates uolutariamete maluasii bo micidi. Eloro disteno ad Alexauro. Noi hauemo morto cu le proprie mane: el tuo inimico Dario. Vedādoli Alexandro: subito comando che sosse no menadi a la sepultura de Dario, e li fosseno de capitadi. E quelli comezono adire. O maximo Im padore. Non bai tu zurato pli altıslımi dei: e per salude de la madre toa: che noi non portaressemo alguna inturia! Respoxe Alexandro. lo ue pro missiche uoi receuerissi el digno merito: E uoi no lo haueristi maifestado: se io nolo hauesse zurado p tal mo. E tal fo el mio peliero dal pricipio: che come el fosse manifestado q'or che haueuano sat to lo homicidio: chel li fosse mozada la testa. Ol dando questo quilli de Persia: comenzono a lau

dare. & abenedir Alexadro come dio. Et aquelor fo tagliata la testa. Et ordeno Alexandro p tutta quella provicia la paxe. E cosstitui in tutti li lochi zudexi e satrapi: che gouernasseno li paesi.

Como Alexandro coferma uno doxe i Persia.

nome Duricio: chiera stato barba d'Dario: el qual era molto amado da li Persi. Questui a peticion de tutto el populo: fo fatto duca p tuta la Persia.

Como Alexandro sentando nel trono de Da rio: coma da che la figliola de Dario. zoe Rosana uenisse dauanti a la soa presencia.

A'tro di: Alexandro sede p tribunale in el trono doro coronado. e secodo lordene de Dario: co nado che sosse psentada dauati a lui Rosana si gliola de Dario: che portaua una corona doro in testa ornada de prede preciose. E secundo la usan za de quellor de Persia la sposa p sua mogliere E secela sedere apresso dessi el trono doro. E coma do a tutti: che la sosse honorada come regina. Ve dendo li Persi questo: ne haue una grande alegre

Za.e laudono li soi dei. E acompagnola dauäti da Alexandro: & adorollo come dio. e disseno. Tu e esso dio. E sai le cose che piazeno a li dei. Veden do questo Alexadro: molto ne so turbado: e disse alora cum gra timore. No me adò rate come dio: p che su; homo c mo uoi coruptibile e mortale: E poi scrisse una epistola a la soa madre Olimpia: & ad Aristole so maistro. de le battaglie innume rabile. e de le angustie che lo h ueua portade in Persia. E de molte diuicie. le quale lo haueua tro uade. E scrisseli anchora: che per otto di li seseno sesta e noce: per Roxana sigliola de Dario: la qua le lui baueua sposada per mogliere.

13

neu1

: Oa

maf

o in

mi

Como Alexandro ando con tutto lo so exerci to contra Porre Re de India.

p Oi questo mosso el suo exercito: e di Mace donii. e de Persi. Comado Alexadro a tutti: che lor leuaseno arme contra Porro Re de India. & i trado chel so in India: incomenzo adandare per una terra deserta larga e spaciosa e senza aqua e pualle cauarnose. Tranto se sadigo cu tutto el suo exercito: che li animi loro per la grande angustia Vacilauano. & erano i gra dubio. Dode che tuto selli de Macedonia e de Grecia mormorauano di cendo. El ne doueua bastare: che noi haueamo co

batuda la Persida e obtegnudo Dario: el quale ne dona in censo e tributo. Que saceua per beso gno cercare la India: inela quale habitano diuerse bestre. Et haueamo desmetegada la terra nostra: nela quale habunda tutti li beni. Alexandro non circha altro se non: de sottometerse tutto lo uni uerso mundo. Le bataglie e le contentione nudri gano el corpo suo. Si che se per pocho tempo sui sene stese i paxe: cossi macaraue: come sel si macha sse el cibo. Adocha laxiamolo stare, e retorniamo a la terra nostra. E uadaseno oramai cum quelor de Persia donde si piaze.

Como. Alexandro parlaua a li soi caualieri.

lo exercito stelle qeto. Elui ascele i un luogo alto, e comado che li Persi steseno in una pte: e li Ma cedoni e li Greci in laltra. E uoltasse ad una parte e alastra: e disse. O caualieri, o copagnoni mei scr tissimi Greci: oldite le parole mie pacificamenie. O uelor de Persia: che p sin amo sono stati rebel li: sonno irradi sotto le nostre forze: e uoi me uoli ti mo arba lonare: e uoltarme le spale, e retornar ala p tria uostra. No sapete uoi: che quado le a e ui e se turbauano de le parole de lepistole ce Da

rio: che ue cofortaua e recociliaua li animi uostri! Vna altra uolta. quando noi uegnemo in campo cum li nostri inimici: mi solo era dauanti da tutti uoi.e mi era el primo che asaltaua la bataglia? E laltro di:p la salude uosfra:io me ne adi da Dario e si me misse puoi a molti picoli e molti tormeti. Sapiate per certo: che cossi come p fin amo io ho uento: cossi cum le adiutorio de li dei io uecero da qui i dredo. E se uoi uolite retornar uoi soli i Ma cedoia & i Grecia: sapiate che mi noli torno mai. Ditto quesso: tutti li pricipi se uergognono e do mando perdonanza: e disseno. O maximo ipera dore: la uita nostra e i le mane uostre. Andate do de ue piace: che noi siamo apparechiati de segui tar la magestade uostra. E se tutti deuessemo mo rire: mai non albandoniamo la signoria uostra.

lle

elo

Ta:

non

nni

olu

āchi

amo

UCLOR

parit es fit

me.

recel

nat

20

Da

Como Alexandro uene cula soa hosse i India

d A poi:mosso lo exercito:uene India cu grafreza del mese de lugho.e uenne li in cotra li messi del Re Porro:e a presentoli questa epistola.

La lettera mandata per Porro Re de India ad Alexandro.

8

Orro Re de India: ad Alexadro ladroe! El qual come ladrõe ua occupado tutte le naciõe. Noi ti facião comadameto. Siado tu mor tale: come bai tu audacia contra dio imortale. La materia ha leuada la mete tua. Tu hai ochi:e non uedi. Credi tu forssi che noi seremo simili a li Per si:li qli tu bai subiugadi al tuo dominio! Tu bai combattudo cum bomini tenere e molli. E p che tu li bai uinti: tu credi supponere la alteza nostra ala tua magestade. Q uesto seraue: se li dei se sot tometesseno ala signoria de li homini. E se la alte za de li cieli:se sottemesse alabasseza d la terra. Io sum tanto uitorioso: che no solamente li homini ma etiamdio li dei seruano i el nome mio. No sai tu che pocho tepo e passado: che dionisio: che se chiamaua Bacho: intro per cobatter i India! Ma el uolto le spale aquelor de India: no possando so stegnire la lor forteza. Anchora auati che lo Re Xerses regnaua i Persia: li Macedoni daua tribu to a queli de India. Ma quado ello deueto intele: li Indii despressono el so rezimeto. e desdegnose de esserli piu soietti. Ognomo sauio piu tosto de sidera la terra habundate: che la besognosa. Per la qual cosa noi te comademo: che tu torni ala toa terra.e che tu no cerchi d signorizare: doue tu no possi impire el tuo desiderio.

Como Alexandro comando che la epistola de Porro fosse manifestada a tutti.

Porro fosse manifestada a tutti.

Siado uegnuda questa epistola ad Alexa dro: el comado. che la fosse letta dauati da tutti: E li caualieri oldando el tenore dela epistola. mol to ne remaseno tristi. E disse Alexandro. O copa gnoni e caualieri mei fortissimi: non se turbano li animi uostri: ple parole de la epistola de Porro.

No ue recordate uoi come Dario ne parlaua sup bamete: so ue dico la ueritade: tutti li Indii bano

Ite

ini

et

02

No ue recordate uoi come Dario ne parlaua sup bamete: lo ue dico la ueritade: tutti li Indii bano el sentimete comuno cu le bessie: cum le quale lor babitano. & a li Tigri. e ali Liopardi. & a le altre sier saluadege: le quale per che de raro sono mor te da li bomini: se considano nela soa uirtude. E

ditto questo: subito comado: che sosse son a una epistola a Porro in questa sorma.

Como Alexadro rescrisse a Porro re de India.

L Re de li Re. Signor dli signori. Alexa dro siol del Dio Amõe: e dla Regia Olipia. noi comademo a Porro. Tu hai aguzado li sentimeti nri. e si ne hai dato audacia d cobatter co ti. pche tu hai ditto. che macedoia e sterile da ogni habu datia: e che la India e habudate e fertile de ogni

gz

dolceza. Per questo cum tutta la forza de lamete nra noi uolemo cobatter cu ti. Ep che noi semo poueri: noi uolemo motare ala alteza de la uostra magestade. Ep che tu hai ditto: che non solame te ali homini:ma etiamdio tu poi comandare esi gnorizare ali dei: Noi semo uenuti da ti per com batter no come cum dio: ma cum un homo pieno de superbia e de uanagloria. Non possando tuto el mondo sostegnire le arme de uno solo dio. . Como Porro cogrega grande moltitudine de zente & ando in contra ad Alexandro. Il Etta alla epistola: Porro molto fo turba do e cogregada la moltitudine de li suoi ca ualieri e molti Elephāti: cū li quali soleno comba ter li Indii.uegneno cotra Alexadro. Et era lo ex ercito de Porro tropo grande e forte. Et haueua quatordxe milia carri ifalchadi:excepti li caualca ti:e quilli che erano apiedi: Elephati quatroceto: che haueuano torre de ligno leuade:e ogni torre treta homini. Vedendo li Macedonii e li Persi: che erano cu Alexadro: lo exercito e la moltitudi ne de la zente de Porro: haueano una grade pau ra. E non solamente de la moltitudine de li bomi ni:ma etiamdio de le fiere saluadege. E niente men ) stauano ordinadi uirilmete da ogni parte. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Pal. E.6.3.109

## Como Porro Re d India cobate cu Alexadro.

Lora Alexadro sul so cauallo bucefalo sta ua armado dauati da tuti li suoi caualieri. E coma do aquelor de Media e d Persia: che loro solame te acceptasse el prio picolo de la pugna. E lui cu li suoi Macedonii e Greci: li staua icotra apparechi ado solicitamente. Eli Persi erano tanto offesida li Elephanti: che non haueuano audacia p algun modo de apparere dauanti ali inimici. Adoncha Alexandro pesandose de li Elephanti: sece fare statoe molte doro.e felli meter dentro foco. acio che le redeseno calore. e felle ipire d'carboni affo gadi.si che no possesseno refredare. E fece far un carro d ferro: che le portasseno. e metesele dauati da li Elephati. Vededo assoli Elephati: pesan do che fossano homini: destedeua li suoi musi co tra de loro.come haueuano pusanza. E subito se scotauano: plo troppo calor. e retoruano i dredo e no uoleuano piu uegnir ala bataglia. E quando li uedeuano li homini armadi: fuziuano. temado che noli bruxasse el muso: como faceua le statoe. Vededo afto Porro: molto fo turbado. E col suo cauallo intro inela battaglia. Eli Medi eli Persi facendo ipeto cum le sagitte contra quelor de In

83

03

108

CI

dia: li buttaua per terra. E p uinti di duro labatta glia continuamente. Enela qual battaglia: quelor de Persia stauano de sotto. p troppo angustia e Et uedendoli Alexandro manchar: molto so tur bado e col suo cauallo itro in la battaglia: e come zo uirilmete a cobatter. e li Greci e li Macedonii combatteuano fortissimamete. E comezono li In di manchar ala pugna. Et uedendo Porro che li mancauano: uolto le spale. e fuzisene cum tutti li altri de India che erano remass.

Como Alexadro prexe la zita de Porro Re d

India.e monto sul so palazo.

T Alexandro messe li el suo Capo. e sece che li suoi seno sacrificii ali dei. E comando che li Indi e Medi e Persi fosseno sepelidi. E laltro zor no cobate la zita de Porro.e sua prese. intro in el palazo de Poro.e trouoli cose che no poraue cre der li sentimeti humai. Cioe quatroceto colune doro cu tutti suoi capitelli. Et stra asse colupne una uigna doro. co tute le sue soglie doro. E ligra spi erano altri de cristallo. altri de simeraldi. altri de margarite. e diuerse prede pciose. E le parede de quel palazo: erano copte cu lame doro. siche ta gliade: pareuano che sosseno grosse un dedo. Et erano le ditte parede ornade di prede pciose cioe

de margarite. de carbocoli. de smaraldi. & ameti si. E le porte del ditto palazo erano de auolio: le camere de ligni de cipresso. Enela sala de quel pa lazo era statoe doro fate. itro le quale era platani doro ili rami dle quale erão ucelli d molte gene racione. E zaschadu de gili ucelli era depeto secu do el suo natural color. Li bechi ele unge si erano tutte doro finissimo. E quele ucelle: dognora che uoleua Porro: catauano dolcemete per arte musi ca. E zaschadun faceua el uerso: secundo la sua na tura E trouo in el ditto palazo uasi doro innume rabili.e geme cristaline de ogni generació fatte. pochi ne appareua de argento. E mosso lo suo ex ercito: uegne ale porte Caspie. e li messe el suo ca po. Et era quella terra molto bona. Ma habitaua i quella molte generació de li serpeti. E de li mã do una epistola ala Regina Talistrina dele Ama zone: in questa forma.

Como Alexadro manda una lettera a Talisfri

na Regina de le Amazone.

Lexadro Re de li Re.e signor de li signo ri.figliol del dio Amone:e dela Regina Olipia. a Talistrina Regina dele Amazone alegreza. Le bataglie che noi haueamo fatte cu Dario:e come noi haueamo subiugadi tuti li suoi regnami: noi non credemo: che uoi sapiate. Haueamo etiadio cobattuto cu Porro Re de India. e cu altre zente inumerabile: le quale no hanno possuto resistere a noi. Per la qual cosa noi ue comandemo: che sel ue piace deliberar la terra uostra da le nostre ma ne: che uoi ne pagati censo e tributo. Et a ostro re scrisse la regina Talistrina in questa forma.

Como la regia Talistrina respoxe ad alexadro

Alistrina regia de le Amazone: co le altre Aamazoe potetissime: e piu forte che tutti li hoi ni che sono sotto el cielo: ad Alexadro de Mace doia alegreza. Noi hueamo oldito: che lo aio tuo siorisse de sapientia. e respléde. E che p regole: e pla prudecia tua: tu dispone tutte le toe cose. E p le cose passate: che tu recordi. e ple psente: che tu disponi. tu hai noticia de le cose: che dieno uegni re. Adocha. puedite & attedi: auati che tu intri i li cosmi nri: le tribulacione e le agustie: che te possono aduenir. No so mai bomo: che leuasse arme cotra de noi: chel tornasse con bonore. Vedi adocha la toa sine. Ele una gra bessa a u homo sauio: quando p mateza el cade in prosondo. Noi te de chiaremo p osse letter. La habitació nostra e una

isola: la quale e cinta da un fiume che non ha pri cipio ne fine. Ma d'una parte sola noi hauemo la intrada. E semo p numero ducento e quatordexe milia femine. le quale no se ipazemo de homini. Li nostri hoini no hanno comesso noi habitacio comuna. Ma lor stano i una certa parte: de la dal siume. Et ogni ano noi faciamo le feste nostre d la dal fiume. doue noi stemo co li bomini nostri: per spacio de treta di. Infra el qual tempo noi se exercitemo in li deletti de la carne. E se la donna partorisse uno maschio: la madre soa el coserua p fin a sette anni: e poi el manda al suo padre. E se la partorisse femina: noi nodrigemo ali nostri co stumi. E quado besogna ussire fora a combattere cum li nostri inimici: dexe uolte dexe milia noi so armadi suli dextreri: lequale exeno fora con arme de battaglia. E le altre done remane a casa: a guar dar el paese. & a dessender. E quando noi torneo cu uitoria: noi uegnimo adorade da li homini no Ari. Per tanto se tu uegnirai contra de noi: noi se hauemo disposte de uegniste in cotra:e de cobat ter cu ti uirilmete. E se tu ne uicerai: tu n acquista rai laude nisuna. d'hauer ueto femine. E se noi te ueceremo.a noi se sera gloria gradissima.che noi acqistaremo la gloria d'un cossi magnificetissimo

101

100

to in

Imperadore quato e Alexadro. Per la qual cosa: noi te faciamo asapere: che tu no face la forza toa contra de noi per algun modo. p chel te poraue uegnir de molte angustie. Letta questa epistola Alexandro comezo arider. e subito scrisse una al tra epistola de lo infrascritto tenore.

Como Alexadro scrisse una altra epistola a la

Regina Talistrina. e LRedeli Reel signor de li signori Ale xadro.figliol del dio Amoe.e dela regia Olipia. A la Talistrina Regina de le Amazone: cu tutte le altre Amazõe: alegreza. Noi hauemo subiuga do tre pte del modo.cioe la Asia.la Affrica.ela E uropa. E ni e stato alguo: che habia uogliuto o po sudo cotrastar ale nre forze grade E se noi cobat teremo co ti:noi n credemo dn sauer quel che ne debia îtrauegnir. Ma pche noi amemo la colerua cion ura: p rato noi uedemo p conseglio: che uoi uegnati co li uostri homini: neli cofini de la isola uostra: dauāti a la nostra psencia. Noi ue zuramo p Amone padre nostro: e p Iunone: e p Minerua nostri dei: che uoi no hauerete alchuna angustia. Solamente datene censo e cauali. e cossi uelassare mo pacificamente. E le donne pensando sopra questo: li mado diexe poledri indomiti. a li quali

non era limili.e diexe caualli biāchi. & altro gran censo & assai. Ela etiamdio se repsento ad Alexā dro. E fatta la paxe: tornosene cū grāda legreza.

ä:

103

aue

aa

1 3

o po

le me

eru

101

Tola

11110

rui

213

Como fo ditto ad Alexadro: che Porro se par rechiaua una altra uolta per combatter cum esto.

N asto medesimo tepo: so notificado ad Alexadro: che Porro Re de India era i una terra che se chiamaua Butrace. e congregaua exercito. p far una altra battaglia cu Alexandro: Et oldito questo: Alexadro mosso el suo exercito. e cu ceto e ciquanta capitanii eletti: che gouernaua lo exer cito:in el mese de agosto comezo a caminare:p lo sole ardetissimo. Lor sene andauano pli luogi are nosi.e doue non era aqua.e doue era granda mol titudine de serpéti: e à bestie saluadege. E comã do Alexandro: che tutto lo exercito adasse arma do. E fo fatto cossi. Reluxeua tutto lo exercito: co me le stelle. per che le arme loro erano indorade per ogni pte. E cossi andando p molti di: mai no trouono aqua. Alora un caualier de Macedonia: el qual: haueua nome zaphilo: trouo i una preda cauada un pocho de liquore: el qual era recolto li pla roxada del cielo. Et ipido el suo bacinetto de

qlla aqua: la apresento ad Alexadro. E uededola Alexadro sauiamente comenzo adire. Se receuo qsta aqua nel stomego mio: ne sera substetadi tu ti quilli de Macedonia e qlli d Persia:o uerro mi solo senza alli Respoxe zophilo. Signor: tu solo ne lerai cofortado. Respoxe Alexandro. E se uoi moririti tutti quanti: p che uoglio remanere qui mi solo.e uiuere cu dolore! E comado cotinuamé te: che la aqua fosse spsa dauati da tutti. Vededo qsto li caualieri: tuti se cofortono: come se hauese no beuuda molta aqua. e comezosene ad adare. E laltro di sene uenne ad un fiume: che haueua le ri pe piene de cane alte sessanta pie e grosse. Comã do Alexadro: chel fosse trato d la aqua. e beuuda qta aqua: subito liuene la disinteria. cioe fluxo dl uetre. p che la era amara come eleboro & aguza. Era adoncha Alexadro e tutto lo suo exercito in grande angustia.non solamente psimedesmi: ma etiadio pli animali e ple bestie: che coduceuano la robba.le qual moriuano per la sede. Et haueua Alexadro mille Elephanti.e quatroceto carrete infalzade. e mille e duceto carete: che portauano la utuaria.e caualli quatroceto.de muli e d gabal li: moltitudine innumerabile : che coduceuano la biaua e le altre cose necessarie al campo. Tanta

roba e tate richeze haueuano quelor de Macedo cenia: che apena posseua portar la copia d'oro. E pecore & altri animali menauano seco. E li caualieri de Alexandro segeuano el ferro. altri beueuao lo olio. altri lasua propria urina Et oltra de asseua per la grandissima moltitudine de li serpeti: sace ua p bisogno: che li andasseno armadi. La qual co sa li era grandissima angustia e tormento.

ola

CHO

l ty

m

2 1101

dedo

auele are. E

aler

Com

mod

702

TO II

U: 1113

1110

ueus

rrete

12110

āba

ola

int3

Como Alexadro circundado la riua del soradi to siume: trouo uno castello in mezo de quello.

Lexadro andado drieto ala ripa del pdito fiume: circha la octaua hora del di: uenne con suo exercito ad un castello: che era edificato imezo di pdito fiume Et era largo quatro stadii. E pareua che i lo ditto castello foseno pochi hoini. Et Ale zadro fece domadar a quelli del castello i lengua da India: sil se possesse trouare un pocho de aqua dolze & amicabile. E quelor se ascondeuano coti nuamete. E subito comado Alexadro ali suoi ca nalieri: che li deuesseno trar de le sagitte in el ca stello. E pur queloro se ascondeuano. Et uededo Alexandro: che lor non parlauano: comando ad alchuni de li suoi caualieri: che li trapassasseno el

fiume. Li quali passado el fiume: alchuni nudi: cu trentasette cortelli i mano: habiado za trapassata la quarta parte del fiume: leuandose de la profun ditate del fiume alchune beshie zoe li ipotami: co tinuamente li deuoraueno. Partisse de li Alexan dro cum lo exercito andauano tuto el di afadiga di da sede e a la angustia intollerabile. E uegniua li icontra Lioni. Liompardi. Orsi. e Tigri. drago ni Liquali fortemente li impugnaua.

Como Alexadro trouo uno fiume dolcissimo:

Doncha Alexadro cu lo suo exercito ada do i torno al siume: circha lora udecima: trouono un stagno. cioe un lago de una aqua dolcissima e suaue. e li messe el suo campo. E comando chel bo scho che era i torno: sosse tagliado per largo tria miglia. el qual boscho era fatto de le pdite cane. Et era largo el dito stagno quatro miglia. Coma do Alexadro chel sosse accesi sochi asai. E ppose se de demorar i gluogo p molti zorni: E comeza do aluxer la luna: auati che Alexadro & el suo ex ercito possesse i el suume scorpioni gradissimi. E comezono aurgnire prestamete da diuerse parte serpeti e dragoni de diuersi colori, e tuta la terra serpeti e dragoni de diuersi colori, e tuta la terra

resonaua p le lor sibili. Exiuano etiadio dragoni de le montagne cum grande speto. E tal dragoni baueuano criste in capo. e uegniuano cu le teste driete. e cum le boche aparte. Et el sia de loro: era mortale. Et insiuano siame ardentissime de li suoi ochi. Vededoli Alexadro cu la sua zete: haueno una gra paura: temedo de non esser douoradi da queste bestie.

Como Alexadro conforto li suoi caualieri che

combattisse cum li dragoni:e serpenti.

cu

ata

in in in in

121

1950

IIIq.

) 20

HOL

mat

113

Lora Alexandro incomezo acofotar tutti: e disse. O caualieri e copagnoni mei fortis simi: no ue dubitadi de alcuna cosa. Tutti fazano: come uoi me uederiti fare. E prese un spedo: e co mezo uirilmente acobatter cum li dragoni.e cum incopagni: baueano gra conforto. e comezo cum le arme cotra de loro acombatter uirilmete. E de li caualieri morino uinti: e de li serui trenta.

Como Alexandro combatte cum alchuni gam bari e cum Lioni bianchi grandi como Thauri.

Poi gambari de merauegliosa gradeza co mezono a uxire dl ditto Canedo:che haueuao la schena piu dura: che li cocodrilli. E quado li caua lieri li traua le lanze: no li faceua offesa alchuna E nientemeno: ne amazone alguni. E li altri sene re torno i aqua. E siando: za la quinta parte de la no tte: subito uene sopra de loro lioni bianchi mazo ri che thauri: con grande rugiti scorlado la testa E satto lo impeto sopra de loro: li pigliauano cu li spedi. & occideuano molti de loro.

Como Alexandro combatte cum homini e fe

mine saluadege e cum porci saluadigi.

Poi ofto uegneuao porci de merauegliola gradeza: che haueuano li denti logi un cu bito.e cu questor erano homini saluadigi e semi ne: che haueuano zaschaduno sei mane.e correua no cotra li caualier: cu li porci. E li caualieri li pig liauano intro le rede: & occideuali. E pur alcuni scapauao de le soe mane. Ma erao po li caualieri in molta angustia. E comando Alexandro che sosseno de laqua. Poi uenne sopra de lor u na bistia de merauegliosa gradeza: piu sorte che lo Elephante. Et era somegliante como cauallo. Et haueua lo capo negro. & haueua tre corne in el fronte. Chiamauase questa bestia in lingua de India Odetecirano. Et auanti che li uenisseno de

quella aqua: la bestia asalto li caualieri. Er Alexa CIU) dro discorendo de qua e de la: contortava li cavali na E eri. Et amezola dita vellia uinti octo caualieri. Et ne re ale fine fo morta da la zente darme Lino Como Alexandro troua lerzi grandi como uol 111370 pe e notole grande como columbe: tella Di usti de quel canedo rac grandistimi co non me uolpe: che mazaua li corpi de li morti. ezalchadu anial che mordeuano: lubito era mor Her to. Ma nietemeno el morso loro: no faceua alcuna offesa ali homei. Incomezono etiadio avolar pla glids ere notole grade como columbe: che haueua li de una ti come denti de li homini. L pareua che hauesse e fem faze de homini E comezaro a uolare itro le oste.e Dirio li feriua. altri lo naso altri cauaua li ochi. altri le o ilipo rechie. Et a primadole la luxe: uene ocelle grade alon come uultorische haueuano color rosso. eli piedi e mia bechi negri e molto gradi. Ne po feno noximeto ro che a loro, ma ipino tuta la ripa del stagno. E tirauão to: ar fora anguille. e manzauale dauanti da li homini. elori erre donati da curizcolore arigles te che Como Alexandro uenne in uno luogo chiama الالا to Batrinaris doue fo benignamente receuuto. ne in Lexandro mosse el suo exercito da li luogi ma de 10 de

Como Alexandro combatte con Porro Re de

Porro staua con lo suo exercito: uéne al luogo: doue Porro staua con lo suo exercito apparechiato. Et Alexandro ordenade le soe schiere: monto sul so cauallo bucifalas. e fato lo asalto contra tuti: sono le trombete e lezaramelle. e comezono acobater uirilmete. E quelor de i India cadeuano per terra la battaglia. Et uededo Porro: che li suoi macha uano: lui solo stette dauati da tuti: ediceua ad alta noce. O Alexandro: no e cosa coueneuele: che lo Imperadore pda p tal modo el suo populo in no cente. ma determina lui medesimo la battaglia. Staga el populo tuo de una parte: el mio da laltra

e cobattemo ti e mi.e lor stagano a ueder. E se tu me uencerau el populo mio re sia suoieto. E se tu macharat in le mie mane: el populo tuo fera locto lo mio impio. E quo diceua d'orro: del presiando Alexadrosp che lo erapiccolo de Itatura. No era Alexandro pue logo quato tri cubiti de l'atura. E l'orro le confidaua in ela alteza del suo corpo: Per che lui era alto cinque cubiti. Ma lui no lape ua laudacia che staua ascola i cosi piccolo corpizo lo. E subito Alexadro so cotento.e comado: che una pte e laltra stesse da parte. Ecomezono acom batter luno corra laltro. E Porro fece un grade a salto contra Alexandro. e ferillo p tal modo sula tella: chel lasso mezo morto. E uedando que feri da li caualieri de Porro: tutti comezono acridar a una uoce. E Porro oldado el cridar de li suoi uol tosse corra de loro. e comenzo a reprendere. Ma Alexadro como homo ardito: cotidadole i la uir rude dle soe forze: fece el suo asalto cotra Porro. e cum ambe le braze lo feri si forte sula tella :che subito el cade morto. Et uedado li Indii: che Por ro so Re māchaua ala bataglia: subito comezono acobattere co glor de Macedonia. E disse Alexã dro. O mileri: che belogna piu cobatter: poi che le morto lo uro Re! Come no sauete voi che qui

el gouernador e morto: el populo e discipado! Respore li Indii: e disseno Le meglio a noi cobat ter urilmente e manchare in campo: che uededo la desolacion de la zente nostra: noi siamo spolia di delibeni da li nostripadri A li quali disse Ale zandro. Cesso labattaglia uostra e tornateuene a caza uostra securamente: che uoi non hauereti p noi alcuna iniuria, per che: uoi hauiti cobatudo ui rilmete poi la morte dl uostro Re. E li Indii mes se come se solo le arme: e comenzono a glorisicare Alexa dro come sel sosse dio. Et Alexandro messo i el suo campo: sece sacrisicio ali suoi dei. E comando che li corpi morti tutti: sosseno sepelidi. E sece se pelir Porro con grande honore.

Como Alexadro peruene ali Osidraci: e como

lor lo receueno.

Osso Alexadro lo exercito : uene ali Ossi draci, eli Ossidraci erano boi: i la mete de li gli: ni regna alcuna supbia. Sono etiamdio chiamati Gi notophiti. Questor non combatteno, ne sanno questione. Sempre uano nudi. No hano zitade, ma habitano enelle cauerne de li monti. Et oldan do el Re de questoro lo aduegnimeto de Alexan dro: li scrisse una epistola in questa forma.

La epistola scritta per lo Re de la Osidraci ad

Alexandro:
I homini corrutibili Ginosophiti. Noi scriuemo ad Alexadro. Hauemo oloito che tu ue ni p cobatter co noi de la qua cosa noi se meraue gliamo. Sapi che tu non porai gu idagnar niente con noi: che si habiando altro se no tanto quato suossentemo li nostri corpiche ne porai tu tore. E se pur uoi cobattere altro no ne poi tore: seno la nostra simplicitade la qual non lassemo mai.

Como Alexandro mando adire ali Osidraci
schel uegniua alor cum pace.

Eta la epittola: Alexadro li mando adire. chel uegnia da loro co pace E uegnudo da loro: e uededoli andar nudi: & habitar intra offli tuguri e speluche: e che li figlioli ele mogliei loro acaua no separadi e sptidi da loro. & acarono cu li ania lisello li domado. No hauete uoi sepulturi: E lor li mostro le soe speluche, eli soi tuguru: in li quali li habitao, e si li disseno. Ogni di moi se i potamo in questi lochi E disseli Alexandro. Domadare a noi cio che ue piace: che io uel daro. E loro resporte Da ne la imortalita: che noi no desideremo al tro Resporte Alexandro. Siado mi mortale: io ni ne la posso dar. E loro dise, omisero: siado tu mor

मि में

ido

MO

ad

Tal caxone no e gouernado p la divina providen cia Respoxe Alexandro. Non sapete voi bene: chel mare non se turba: se non quando lo e agita do: da li sortissimi venti. Certo che io vorave vi vere in paxe: ma le un altro che sta aparechiado: che no promete tal cosa al mio sentimento. E dit to questo sene parti senza alcuna ossesa.

le statoe: le qual Hercules haue ua drizato.

p Artido de li co el suo exercito: uene ad un soco doue erano statoe: le quale haueua ordenade Hercules. De le quale una era doro: e lastra de ar gento. Et era la alterza de zaschaduna de quelle: cubiti dodexe: E la largeza soa doi. Vedendole Alexadro: comando che le fossono forade: uoglia do a prouare: se le fosseno masize o buse. E siando forade: el uette che le erano buse. E comando che fosse chiusi li buxi. E che sosse butado detro mille e cinque cento denari doro.

Como Alexandro uenne in uno luogo doue era bellissime done: e li combate com una bestia fata a

modo de ipothamo.

un luogo deserto: e frigido: & oscuro in tato che

li caualieri a pea secognosceuano luno co lastro & azonse ad un fiume callido. E trouono femine ol tra el fiume molto belle. Et era circundate de ue stimente horribilissime. E sedeuano queste temi ne lopra caualli. e tegneuano in mane arme de ar gento. per che i le soe parte no se posseua trouar ferro. E non erano homini intra de loro. E uedu do lo exercito tal fiume: non podeno passare. Et era la largeza del fiume maxia.e pieno de dragoi e de altre bestie uenenose. E uoltandose loro a la sinistra parte de in India: intro in una palude pie na de canne. per la que: ognun che hauesse uoluto passare: el li era el cocodrillo: el gle haueua el dosso a modo de ua cirra.li deti acutissimi come corteli. el suo andar era come de una bissa scudellara. E q sta bestia amazo doi de li caualieri de Alexadro. La quale: non la possando occidere cum le lanze: con li mari de ferro la amazono.

eri

era

123

ad

the

Como Alexandro combatte con li Elephati.

A poi caminado p spacio de tréta di : azo feno ale ultime selue i India. E li messel suo capo a pso el fiume Heumar. E circha la undicia hora del di:comenzo ad insir sora de le selue:copia inu merabile d'Elephati.e correuao sortemete cotra

li homini. E subito Alexadro sul so caualo: come zo ad andar contra de loro. e comado aquelor de Macedonia: che tollesono porci con si. e che li ca zase cotra lo impeto de li Elephanti. Vededoli li Elephanti distendeua li soi musi: p pigliarli. Ma quelor de Macedonia smaridi: cum gran terrore de li elephanti: p nisun modo noli adano da pres so. E diste li Alexandro. O caualieri sortissimi: no ue uogliate turbare: che noi li caziaremo uia cum lo stridar de li porci. Adoncha como li elephanti oldino el stridar de li porci: & el sono de le trom bete: suziuano senza alcun remedio. E quelor de Macedonia pseguitadoli cu le sagitte e con li dar di li sagittadoli: ne ociseno molti de loro. Poi tol se le corne e li denti: e partisse de quel luogo.

Como Alexaudro trouo femine che haueua u

na grande barba.
Altro zorno comezono ad andar ple selue de i India. E trouo sen ie: che haueno la barba p sin ale mamile, e le teste piane: uestide de pelle. È psone alcune de loro. E uededole Alexandro: co mado che homo no habitasse co loro, acio che no multiplicasse. E uosse sape doue struao li soi omi ni: e che uita era la soa. È lor li disse: che li homini molto erao sozi da soro. E che la uita soa era: che

le uiueua de cazasone de le bestie: che habitaua in

Como Alexandro cobatte con li Cinochefali.

Ma

rel

i:no

cum

ant

rom

or de

01 10

113 1

felue

pa b

e no

omi

nint

che

p Oi sene uene in li campi apti: i un luogo: donde correuz uno certo fiume. doue trouo homi ni e femie nudi: pelosi como le bestie che haueua usanza de uiuere cossi i laqua como i terra. E qua do li ueteno Alexandro co lo suo exercito passar: tutti se gitarono intro laqua. E da poi adado uia da li p zorni dexe: trouarono intro le selue de Ci nochefali: Li gli: come li Cinochefali uedeuano: feno asalto contra de loro. E li caualieri le amaza uno con le lanze e cu le sagitte. Poi caualchado quaranta zorni:azonseno in campi deserti e tato piani: chel no!i appareua ne alteza ne montagna per alcuna pte. E subito circha la undecima hora del di:comenzo atrar tanta ora e tanto ueto: che squarzo tutte le tede e tutti l pauaglioi de lo ex erciro. E discoreuano tra quisti ueti sintille de fo co. de le quale tutti era molti afflitti. E tutti mor morauão: e diceuão. La ira de li dei e sopra d noi: p che oltra modo noi hauemo circado el lauar del sole. Er Alexandro li comenzo a confortare. & a dire. O caualieri fortissimi: non habiate paura:

che la ira de li dei non uenne sopra de noi: ma p lo tonar del mare quelto aduene. E cessado el ué to:recolseno tute le cose che era dilipade. Da poi uiticinque zorni ueneua in una graudlima ualle.e li messe el suo campo. E comado Alexandro: chel fosse accesi grandissimi fochi. E comenzo a extre fredo îtolerabile. È cadeua neue grossa coe lana. Ep questo temedo Alexandro: chel no creicesse la dita neue: comado ali caualieri: che lor la duele suppeditar con li piedi. De quella neue mori du ceto caualieri. E comado Alexandro che fosseno sepelidi. Poi uene una grandissima pioba: la qual desse tutta quella neue. Poi uenne una nuuola ta ta obscura: che p tre di p modo nesun se uedeua el sole. E comenzo a cader del cielo facule tato ar dente: che brusauano tutte le tende. Et Alexan dro comando che fosse sutto sacrificio a li dei: Et orando lui: Subito lo aere al tuto so schiarido.

Artise de li Alexadro co soa zete: e uene di fiume Gage. e li messe el suo capo. E guardan do oltra el fiue: uete tre homini. E comando Alexadro che li fosseno domadadi i ligua de i India: chi li fosseno. E lor risposeno. Noi semo bragmai

Como Alexandro uene al fiume di bragmania

E desideraua Alexandro de parlar con lor. Ma la moce ni posseua ester itela: pla largeza del siume. Et erano li ipothami.e scorpioni. saluadigi.e co codrilli: e da ogni tépo descoreuão plo siume. ex cepto che del mese de luio e de agosto. E uedédo Alexandro che p nesun modo no posseua passare el siume: era molto tristo. E comado: che subito sosse sa manicella de uimine. e sosse sos se fosse a forma de pelle de animali.e che uno passasse el siue. E satto q to: itro dentro uno solo caualiero: al quale Alexadro dete una lettera: la quale sosse apsentada al re Dindino Re de li Bragmani in questa forma.

La epistola madata per Alexandro a Didimo

Re de li Bragmani.

L Re de li Re Signor de li signori Alexa siol del dio Amone: e de la Regina Olipia. a Di dimo Re de li Bragmani: Allegreza. Da poi che semo uegnudi a tanta etade: che p qualche modo noi possemo discernere el bene dal male: noi desi derao d'discazare la ignoracia. & spire lamete no stra de sapiencia. Per che: come dechiara e d'ce la doctrina de li philosophi: la eloquec a senza la sa piecia sol nocer auati che zouare. Per tanto: pche negnudo a lorechie ni es: che li cossui uri sono di

113

22

che ne p terra ne p mar uoi no domadati leccito a nesuna persona, e che uoi obteruadi altra de ciri na: che quella che noi bauemo ipresa da li nostri dotori. Per la qui l'cola: noi bauemo pesado atte tamete, che uoi co le uostre lettere ne satti a sape rei tutta la sapiencia uostra, e la uostra di cirina. Sperando noi che per li uostri costumi: e p la uostra botade: po anche crescere la sapiecia nostra. Potrasse approuare che la someglianza dela sciencia uostra tera tale: quale e la facula, che da una fa cula: molte sene acende: e mente meno: no perde la soa luce, ne el so splendoi. Receuuda che haue Dindimo questa lettera: rescrisse i questo modo.

La epistola mandata per Dindimo ad Alexan

d Indimo discipulo de la Bragmanicad Ale radro salude. Noi hauemo cognoscuto plo teo re de le toe lettere: che lanin o to desidera sapere la uera sciecia, e la psecta sap etia. Le qual cose so no le meglior cose che sia enel regnante, p nesun precio: la non se poraue coprare. De la qual cosa molto noi coma emo la toa puidecia. Perche gliperador che non ha sapiecia: no comando a linoi subditi ma li subditi signoreza al so segnore. Tu

bai scritto a noi che noi te debiamo demonstrare ·la uita e li costumi nostri. La qual cosa: noi repute mo ipossibile. E se noi scriuissemo alcuna cola de la uita nostra: tu no ne potristi trar fora al cu sapo re. Per che la mente toa e obubrada in le cole de le battaglie. Ma acio che tu non crede: che noi se mouiamo per inuidiatin quanto noi potremo: noi se baueamo determinadi d'demostrare. Noi Bra gmani menemo una uita pura e simplice. E non a doramo ne faciamo cultura ali dei. Noi non come tiamo peccati. Ne non circhamo de esser richi ol tra modo.e no desideramo: se no qlo: che rechie da la raxon de la natura. Noi haueamo paciccia i ogni cosa. e sostegnemo ogni cosa. Noi dicemo che quella cola e necesseria: che se aproua no esser Supflua. Noi non aramo le nostre terre: ne nole se minamo. Noi no faciamo alcune cazaxone: ne de ocelli ne de bestie. Ne non circhamo de manzare le no de quello che la terra produce senza fatiga de li homini. De quisti cibi noi ipiamo le tabule nostre e li corpi guardandose da qle cose; che ne possa far male. E de tal cose no impiamo el uetre nostro.p che apresso de noi no e licita la extesion del uentre. Per tanto: no sapiamo che sia morbo ne isirmitade. E sempre siamo sani sin ala morte.

Mil no le faciamo medicina: ne non circhamo al chun adiutorio per la sanita del corpo. La uita no stra se sinisse cu uno solo termino de la morte per che no uiue piu un che laltro ma secudo el termi ne de la natiuita. cossi li uen el termine de la mor te. Mai non sedemo al foco per la afflition del tre do. Li corpi nostri mai no sente caldo. Sepre noi andeamo nudi. Li desiderii de li nostri corpi non facemo. Noi portamo ogni cola i paciencia. Noi amiziamo tutti li nostri inimici interiori: azo che no temeamo palgu modo li fimizi exteriori. Piu lezermete se piglia una cita: quado la e combattu da da li inimizi interior. Ma tu Imperador: com batti cu li inimizi de fora:e porte li domonii den tro.e nodrige.e conserue. Noi uiuemo sempre le curi. & in terra. & in mare. Non domadiamo ad iutorio da alcuna plona. Copremo li corpi nostri de le foglie da quilli arbori de chi noi mazamo li fruti. Noi beuemo laqua del fiume Ellebono:e si la gustiamo. Noi adoramo us solo dio alussimo. a lui offeremo laude & oragione cotinuaméte: La uita del mondo che de uegnire. noi desideremo. No habiamo defiderio de oldire alcuna cosa che no sia ut le. Ne no parlamo molto. E quado noi se mouemo a parlare: sempre noi diciamo la ueri

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. E.6.3.109

tade. e subito tacemo. No haueamo le divicie. In tra noi non e ne lite. ne questione. ne inuidia. per che uno no e piu forte de laltro. Noi siamo richi dela nostra pouertade. p che la e comuna a tutti. Non portiamo arme corporale. habiamo la pace per ulanza. Non habiamo iudicii.p che non facia mo male:p che se besogna far iusticia. E una leze sie corraria ala nostra natura che no facemo nesu na misericordia. E questo sie p che no cometemo nesuno male: p lo qual noi debiamo meritar mise. ricordia: Non faciamo fadiga: la qual pertien ala auaricia. No se sottomettemo ala libidine. Non faciamo adulterio. E mai no faciamo cosa: de che besogna far penerecia. E no se ipazemo deli fatti daltri: pche ognun fa bene. Ep li mali fatti noi n obscuramo laere. Mai no se corrupe laere nostro. No besogna tigere le uestimete nostre. Ele femi ne nostre n'se adornano: ne se sano belle:p piacer adaltrui. Ne no le azonze co noisp caxon de dile to: ma solo p generar li figlioli. E lor no cerchano altro ornamero: se ni quello che liba dato la diui na puidecia. Est reputemo chel sia cosa crimiale: se un hauesse audacia de mudar ollo: che dio ha ordinado. E noi no facemo bagni. Se scaldemo al calore del sole: e se bagnemo a la rosada del cielo.

en

H

L

No habiamo alchu pessero. Ne no signorizemo a homini simili a noi l'ésando: chel sia crudele co sa a opprimer lomo aseruitude: el qua e la dinina puidetia ha fatto libero come noi. No coxemo le prede p far calcine. acio che le faciamo caxe ne pa lazi ne ussi de terra n sacião. Seza alguna solicitu dine: noi habitamo îtro le fosse. No nauigamo p mar:p che tutte le nostre me readace ele altre no stre face de noi le tratemo intra noi. È uiuemo i la nra simplicitade senza bosia e senza metire. Noi no andião ale scole de li philosophi:p che le sedi: scordano da la doctrina nostra: che mai n dice co. le certe o stabile. ma semp senza bosse. No haue mo zochi: ne no zugamo. Quado uslemo exerci tarle i zochi: noi lezemo li fatti di noltri pdecesso ri. E quado doueressemo ridere: noi piazemo. pe sando noi altre cose: dode se alegrão li noi cori. ci oe che noi uedeamo el cielo cheresplede coe ceto milia stelle. & el sole col suo spledore illumina tu el modo co la luce. e co lo calore. Noi uediamo sempre el mare puro, e ben che se moua cu tanta re npesta e uento: no dissipa pero le terre uicine. ma el le abraza comesorelle e uoltaseli i torno. Ez i el mare noi uedemo diuerse generacion de pelle Noi se delectamo de neder li capi fioridi: de li glis

ne ese suauissimo odore. Delectamose etiamdio i le silue & i le fontane: doue noi oldiamo iocudissi mi cati de ocelli. Q ueste sono le usanze che noi mategnemo: le quale se anche tu le uorai obserua re: te parera aspero & amoro. E se tu non le uorai observare: no sera la colpa nostra. p che secodo el tenor de la tua epistola: noi te faciamo manifesto la uita de la doctrina nostra: p la psente scritura. Volemo etiamdio narrare alcua cosa de la doctri na nostra. Ep che! Per che la uita nostra ue par esser dura. Voi dicete che uoi hauete occupado e presa la Africa. la Asia. e la Europa i pocho tem po. Voi fatti māchare la luce del sole: quado uoi andati ad asaltare li suoi termini co la rabia de le arme ure. Voi hauete uedudi li fiue che resplen de doro. & hauete fatto remaere poueri: senza co lore. Voi beuedo del fiue Nilo ue ifermasti Voi hauete mostrado ad altrui: a nauigar p lalto ma re. E si hauete fatto dormir Cerbero, cioe el cae: che guarda lo inferno.e co pregi.co prexio. Sem pre hauete piena la bocca. e sempre mazate: e par che sempre uoi deiunate: & habiate mazor fame. e par che no siti mai sacci: per la gran same. Voi a mazate li uostri figlioli per sacrificio. Voi semi nadi discordie intra li bumili. Voi confortati li

LO

温度

tern

. pe

2 10

mo

inta

ne.

FE

elle

bomini chel noli debia bastare li spacii dele terre: ma cercadi de apparechiarti li habitaculi in cielo. e p li dei uostri fati molti mali: facendo come feno loro: Voi possidi tor testionio da Ioue dio uostro e da la proserpina dea uostra: li quali uoi adoradi. Iupiter comesse adulterio com multe femine. e la proserpia se che molte doe sono pticipe de li suoi adulterii. Voi adoncha adorati'li miseri.adoradi li adulteri miseri e puersi. Voi non lassate uiuere li homini in la soa libertade: ma per forza uoi li re ducete in seruitude. Voi iudicati chel sia dimiute le driete raxone. Voi zudexi: mudadi le leze. Voi parlate bene: e si fate male. Voi no ue pesate chel sia homo sauio: seno cho lui che ha fiducia de par lare. Ogni uostro seno: uoi lo hauiti in la lengua uostra. e tutta la sapiencia sta in la bocha uostra. Voi amadi loro: Voi hedificadi le gran caxe. e si desideradi de bauer gran copia de serui. Voi mã zadi e beuidi tăto: chel stomago p tropo rplecio ne se trasmuda in diuerse istrmitade E cost auati al tepo uoi sostegnidi el picolo de lamorte. Voi uolete tenere tutte le cose come segnor: e tutte le cose tene: come servo. Sola la sapiencia de li Brag manisegnoreza uoi. per che se noi consideramo bene: quella madre ue ha generado: che creo li ar bori e le prede. Voi ornadi le sepolture uostre. c gouernadi le cenere de li corpi uostri i uasi de pre de pciole. Q ue po essere pezo: che bruxar le osse che de receuer la terra: e no lassare receuer la terra el corpo: che suo ellemeto. Noi no occidemo pec core al honore de li nostri dei. Ne no costituimo templi: doue se dreza statoe doro e darieto. Voi bauidi tal leze: che d'tuti li uri beni: uoi ne fati sa crificii ali uostri dei. acio che li oldão li pgi uostri E non intendite: che dio ne p langue de uedello: ne de agnello: ne de irco el se moua: ma p le bone opacione.e sante oracione se merita de parlar con dio & acqstarse la soa gracia. Dio exaude lomo p la parola:p che p la parola noi semo simeli a lui. Dio e uerbo. e p qîta parola: tutte le cose uiueno. e sono i soa pmanetia. Questo uerbo noi lo ado remo.noi lo amemo. & alui portemo reuerencia: Per la qual cosa noi ue reputeo molto digraciati. p che uoi credi:che la natura uostra participa con la natura de dio: la qual uoi fati soza ogni di: co le uostre fornicacione.adulterii.e culture. e seruitu te de idole. Questo e quel che uoi fatti. questo e ql che amadi. E per qîfo: poi la morte: uoi porta reti tormeti inumerabili. È noi faciao el cotrario & amamo.si che poi la morte nostra: noi possião

di

12

Ite

381

W.

3.

na

iti oi le

000

galdere de la diuina gloria. Voi non seruidi a un solo dio che regna in cielo: ma uoi obediti apiu dei: Voi obediti a tati dei: quati mebri uoi porta ti enel corpo. Per che dicete lomo esser el mondo piccolino.e como lomo ha i el corpo suo de molti mébri: cossi uoi dicete che le molti dei i cielo. Voi dicete che Iunoe e dio del core.p lo quale lanema se moue ad iracudia. E Marte dio del petto. per che lo e pricipo de le battaglie. Mercurio dio dla ligua p che lera bel parlate. Hercules dio dle bra ze.p che il fece dodexe merauegliose uirtude i ba taglia co le braze. Bacho dio d la gola. p che el fo el primo che fo ibriago. Cupidine dea de la luxu ria p che la fo una grade meretrice. p tanto uoi di cite che la tiene una facula ardete i mano. pche co quella la acede la libidine: E cossi uoi la chiamate dea del pulmone: Ceretone uoi chiamate dio del uentre.pche el naque i mezo del formeto. Vener uoi chiamate dea de li mebri genitali: pche la fo madre de tutte le dilhoestade. E partiti il corpo humano i tante particule: che no e alguna parte: che ni habia el suo dio. Voi ni crediti chel sia uno solo dio i cielo: el quale ha creado li corpi nostri. Ma uoi adorate li dei alieni: che ue costreze a ser uitude. A Marte uoi offeridi ū porco seluadigo.

A baccho un beccho. A lunoe un pauoe. A loue un thauro. Ad Appoline un cigno. A uenere ua coluba. A minerua una notola. A Ceretõe ferro. A Mercuri mele. Li altari de Hercules uoi ador nadi co molte foglie de arbori. El tépio d'cupidi ne: co roxe e co fiori. e cossi a tutti li altri. e metiti tutta la possanza uostra i loro: e no in el corpo uo stro. E ueramente uoi no pgati li dei uostri come adiutori: ma come carnifici.che affligeo le meorie uolfre co diuersi tormenti. E certo fa p besogno che uoi portati tanti tormeti:a quati dei uoi fati sacrificio: Vn de li uostri dei ue comanda: che uoi debiati luxuriare. Laltro: che uoi debiate be beue re e manzare. Laltro: che uoi debiate litigare e far questione. E cossi obediti a tutti quati. E certo fa p besogno che sostegnadi tutti li mali:p che sem pre uoi fatti male. e mai no ue uolite remouer dal mal fare. Seruiando uoi adoncha a tali dei: uoi ser uiti al mal uostro per che lor ue monstrano a far male. Se li dei uostri ue exaudirão: el ue ne uegni ra male, per che uoi li pregati de male. E se li con senteno ali uostri desiderii: li ue aiderano afar ma le. Adoncha mal se li ue exeaudeno: e mal se li no ue exaudino. Voi domādate male: e mal haueriti e se no ue exaudino uoi remagniriti mal conteti e:

11

er

ra

ba fo

di

lel

er fo

10

co dapno e co detrimeto. Tale sonno le dee ure: che le chiamaua furie: Q uelli sono qlli tormeti: che ue hano ditti li uostri doctori.che tagliano a peze come morti.e si ue tormenta. E se uoi uolete dritamete coliderare: no le poraue sostegnire ne portar mazor pea: quata e la uostra. Tutti li signi che diceno li nostri doctori che sono enel iferno: certissimamete uedeno esser in uoi. Se le pena i lo iferno: ele puoi. Siando uoi uiui: uoi fati furti for nicaciõe. & adulterii. E loro diceno che glor che sono ne lo iferno: hano fatti tal mali.e sempreso no i tal pene.e mai no hauerão fine. E uoi haueti tato desiderio de aquissare: che mai no ue possiti saciare de mal fare. Siche tutte le cose che loro ha no ditto che sono enel iferno: tutte ue sono recor date. O trisfi uoi miseri. che poi la morte uostra: aspetate tal e tate pene itollerabile. Letta questa epistola: Alexandro molto fo turbato. pla iiuria de li deile continuamente li rescrisse p tal modo.

La segonda epistole mandata da Alexandro a

Dindimo Re de li Bragmani.

LRe de li Re. El signor de li signori. Ale xadro figliol del dio Amoe: e dela Regia Olipia. A Didimo Re deli Bragmani. Salute. Se tutte le cose se trouano i uoi: che declarano le ure

litter: uoi soli possiti esser chiamati sancti homini Per che: como uoi dixiti non faceti mai alcun pec cato. Ma sapiati p certo: che tal uita: qual e la uo stra: uoi no la observati puirtude: ma solamete p usanza. Perche: segondo la cosuetudine uostra o uero che ue chiamati dei ouero che uoi ue mouiti per inuidia contra li dei. Voi dixiti che uoi non a radi la terra. non li sparzete semenze in essa. È uoi no piantati li arbori. e che uoi no hedificati caxe. Le cosa manisella: che uoi non sapeti che siano li ferrameti: ne li îlfrumeti: co li quali se bedifica le caxe. pero piatare arbori: seminare: e lauorare tut te tal cose ue sono tolte. E per tanto a uoi sa p be sogno pascerue de herbe: come fano le peccore. e menar la uita aspera e saluadega. perche uoi non possiti hauere ne formento ne carne ne pesse. No fano cossi li lupi quando no possono hauer carne da māzare se impie de la penuria de la terra! Do de se noi hauessemo la terra uostra: n potressemo receuer sapietia de la penuria uostra. Ma la fame romagniraue in le suoe fine. E se noi ficassemo li nostri rabernaculi i le cofine uostre: noi sesseremo poueri e miseri come uoi. No e delaudar u homo che e sempi angustia: ma colui che usa la roba të padamēre. E sel se douesse laudare li homini che

sonno constretti: & in miseria: piu deuerano esser laudati li ciechi e li leprosi: che sono in mazor mi seria. Et hauete ditto che le femine ure n se ador nano. E che uestimete.ne no portão. Q uesto: pche n hano uellimete. ne n possono hauer. An cora hauete uoi ditto: che uoi n comittite adulte rii.ma sempre stati i castitade. E como se po luxu riar: chi no maza ne no beue! No nasce la libidie seno dela callidita del figado e de li cibi. E uoi no mangiate seno herbe:come porci. E po ñ possidi hauere appetito de luxuriare. Voi no hauidi alcu studio de impare. No bauidi misericordia. Et i q sto sete equi ale bestie: che ha qsto p natura che n sente che sia bene.ne bano deletto in alcuna cosa bona. E uoi che siti creature raxoneuele e che ba uidi el libero arbitrio: la natura ba concesso a mol ti animali che sono piu mansueti che uoi. ha dato la natura al leuore: che animal tato ueloce: luogo e tempo: che la possa poi el luogo corso reposare. Ma uoluntade humana e uariabile. mutasse co lo mouimento del cielo. el quale in el di sereno e chi aro: rende sana e sincera sa mente de somo alegra e iocuda. Et i lo di oscuro e nebuloso: rede tristo lo sentimeto del homo.e cossi se uaria p diuerse e tade. La zouetude se alegra co isinita siplicitade

e co molta presumpcione. La uechieza ua manca do in tutte le cose delectabile. Al uedere: occore molte cose uisibile. E simelmente alo odorare. al gustare. e al tocare. De la terra noi tiremo tutti li boni fruti. Del mare li pisci. De lo aere li dilecti de li ocelli. E se uoi ue uoriti abstegnir da queste cose: ouero che la superbia ue leuera contra li dei: che ue le bano date o uero che uoi ue cruciari per inuidia: che li dei le a date a noi: e non a uoi. Ma mi secodo la opinione mia iudico: che la uita uostra: e li costumi uostri: se possano redur piu to sto ala stulticia: che ala sapientia. Letta questa let tara: Dindimo subito rescrisse per questo modo.

Vina altra lettera madata da Dindimo ad Ale.

Indimo discipulo de li bragmani: ad Ale xadro. Salute. Noi no habitamo i questo modo: p douerli stare in ppetuo: ma sempre noi uiuemo come pegrini. p che sempre uegnando la morte: noi andiamo ad altre habitacione. ne no faciamo fruto alguno in li tabernaculi de li peccadori. Ne anche imputado ala nostra cosciencia: che noi se reputemo esser dii. ne no se mouemo cotra dio pi uidia. Dio che ha creato el modo e tutte le creatu re: ha constituido molte uarietade de cose. Et ha

dato al homo el libero arbitrio. acio chel proueda dritamete atutte le cose che sono enel modo. Ma colui che lassa le cose pezore: pacqstare le cose me gliore no e dio. ma chiamase amico de dio. Adon cha de noi che uiuemo santamete e cotinetemete Perche dicitu che siamo dei: oche se mouemo co tra de dio p iuidia! Q uesta suspicio: la gl uoi ha niti de noi: non tocha a noi. ma piu tosto a uoi. Li quali: quado uoi ue leuati i tropo supbia ple mol te psperitade che uoi hauiti: uoi adornati li corpi uostri co preciose uestimete. Mo che ue zoua que sto! Per lor non se acquista la salute de la anima. ne non se saciano li corpi bumani. Ma noi che co gnoscemo la uera utilitad.e che discernamo la na tura de loro: quando no bauiamo sede: noi andia mo al fiume. Noi non beuemo uino. E se noi tro uassemo oro: noi lo suppiditemo. cioe butemo sot to li piedi. Loro non tolle la fame. ne smorza la se de ne non po tore le infirmitade da li homini. Se lomo bauesse sede: beue dela aqua. e la sene parte. E se lo bauera fame: manza del cibo.e subito lo e sacio. Ma sel manzasse o receuesse oro per tal caxo ne: la soa cupiditade no seraue sacia. Adocha che zona loro! Loro no sacia ne n tole mai el male ne conserua la sanitade, ne al corpo humano sa al

guna utilitade. E che uoi ue fatte uasi & orname ti. non ual altro tanto li uasi de sango! Seno che le mente uostre piu se leuano in superbia per lo spledor d'oro. loro eua mala cosa. Per che quato sene ha piu: tanto cresce la uolunta de hauerne. Receuudo questa lettera: Alexandro subito re scrisse a Dindimo per tal modo.

Como Alexadro scrisse ua altra uolta a Didimo.

da

Vla

me

ion

ete

00 (

iha

i.Li

mol

orpi

que

11013,

0390

3 11

incu

di Eld

id lot

n.Se

arte.

100

(210)

che

ene

a al

L Re de li Re el signor de li signori: Ale xadro sigliol del dio Amoe e de la regia Olipia a Didimo. Noi diciao e comadão. Per che la sedia uostra e sita in tal pte del modo del pricipio: che li extranii non possono ne uegnir ne intrar da uoi ne anche uoi possiti exire a quelor che sono fora. Per tanto uoi laudati la uostra conuersacione. e si uoi chiamati beati, perche uoi siti per tal modo i clusi che se uolisse exire: & usar le cosuetudine de li altri: uoi no potrissi, per tato: o uogliando o no uogliando: ue sa per besogno conseruare e mante gnire la uita e le usanze uostre. Si che: secondo la doctrina uostra: la uita de quelor che sono in pre xone: de esser molto comadata, che portano la ui

ta penosa per fin ala morte. E diciti che in quelle

pene stano li uri beni. E che la leze mia iudica de

li mali homini. È uoi naturalmente sostegnidi. co me se dice che quelui che apresso de uoi e sauio: a presso de noi e digno de iudicio. Veramente non beatitudine ma miseria po esser iudicata la uita uostra. Ma per li dei imortali: io possesse itrar da uoi. io ue faraue abandonar la miseria: e si ue fara ue adornare de arme e de caualli.

Como Alexadro fece sicare una colona de mar

moro a rente el fiume de li Bragmani.

t) Ra questo tepo Alexandro fece piantare
ua colona d'marmoro merauegliosamete grade:
i ql medesimo loco. E feli scriuer co letter greche
e latine i qsto modo. Io Alexadro figliol de Re
Felipo de Macedonia: poi la morte de Dario: co
batado uirilmete: ho caualcado p fi a qsto luogo.

Como Alexandro con li soi caualieri: amazo li homini saluadigi.

e Poi mosso lo exercito: uene in uno campo che se chiamaua Atrea. e li messe el suo capo. Et era in el circuito del campo: una selua spessa de ar bori frutiferi: de li quali se nodrigauano li homi ni saluadigi che habitauano in quella selua. Et era homini grandissimi de corpo como zigati: ue stidi de uestimete d pelle. Q uestor coe li uedeo

Alexandro con el suo exercito. molto se meraue gliono. E subito comando Alexandro che li sosse no chiamadi con alta uoce. Et oldando loro se uo ce: baueno gra paura de li bomini, pche no erano usi de oldire uoce humane. E comenzono andar dispsi per la selua Et Alexadro con la soa zente: li corseno driedo. & amazone seiceto e ustiquatro con se spade. E morino de li caualieri de Alexan dro cento e ustisette. E steteno si tre di e manzo no de li pomi de li suoi arbori.

di.00

10: 3

non

व पाय

tar da

हि चित्र

e mil

grade

greche de Ri

incia

1080ar

11320

ampl

de 1

hom

a. bi

ti: De

edeo

Como Alexadro fe brular do homo seluadigo

Oi mosso lo suo exercito: uene a un siue: e messe suo capo. Et alora de nona: li uene sopra un homo saluadigo: grade de corpo come u por co E la uoce soa come de un porco. e si haueua mo de parlar, ma stridaua a uoce d'un porco. E come Alexandro el uide: comado ali suoi che lo prede seno, e che lo menaseno dauati da lui. E quado li caualieri lo asaltano: lui no haue paura, e no sene fuzi: ma stette senza paura dauanti da tutti. E ue dendo questo Alexandro: sece uegnire una puta e secella spogliare. & esser presentada dauanti da quel animale. E lui asalto la ditta putta, e psela, e trasese a laltra parte, e comenzo astridare ad alta

uoce. Comando Alexandro: che la li fosse tolta. E che lui fosse bruxado.

Como Alexandro uene i uno luogo: doue era arbori li quali cresceuano al leuar del tole:e discre

sceuano al delmontar del sole. e Mosso lo suo exercito: uene i uno altro ca po i el quale erano arbori de merauegliola grade za. Li quali se leuauano co lo sole: e descadeuano col sole. La prima bora del di li exiuano fora dela terra.e per fin a sexta cresceuano in alteza:e da la sexta bora per fin al desmotar del sole descresce uano: tato che n se uedeuano sula terra. E faceua no fructi amarissimi. Vededo quisti Alexandro: comando ad uno de li suoi chel li portasse de qui sti fructi. E lui uolendo obedire al suo signore: su bito fo ferido da un spirito maligno. & oldiua ua uoce i aere che disse zascadun che se aproximara a quisti arbori: subito morira. Et erano in questo campo ocelle mirabilissime: che uolauao sopra q sti arbori. E quando uno hauesse uoludo tocare: u sua fora foco. e crudelmente el bruxana.

Como Alexandro ocife el basilisco con aspeto

de lo spechio.

Artisse de li Alexadro: e uene ad u more:
che era ditata alteza: che se straua otto di adadar

ala cima. Et uenedo loro ala cima del ditto mote: li uene adosso una grandissima copia de dragoni. de serpeti.e de lioni.li quali li deteno una grade angultia. e pur scapono da la sua furia. E delese del mote: e uene in una ualle oscura. si che apena uno podeua ueder laltro Et era in osta ualle una nebia tanto spessa: che se posseua palpare cum le mane. Et era in questa ualle arbori inumerabili: che haueuano fruti: e le foglie de sapidissimo gu sto. Eriuoli d'aq clarissimi discoreuano. Steteno li p spacio de otto zorni: che mai no uedeno el so le. E copidi otto zorni: zonseno ala radice del mo te. Et tato era lo exercito acecato: & aggrauado p lo haere spesso: che pareua che tutti fosseno suffo cadi. E quanto piu andauano suso p lo mote: piu trouauão lo haer piu subtile.e piu reluceua el di. E cossi ala sumita del mote: li ueteno el di lucido. e chiaro. E descendedo da laltra pte del mote: ue ne in una gran pianura. e la terra soa era troppo rossa. Et era in questa pianura arbori infiniti: che no cresceua piu come un cubito. E le foglie eli fru ti erão suauissimi come fichi. E trouão riui de aq molti:che pareua che fosse latte. E d ossa aqua se nodrigaua li corpi de li homini: senza altri cibi. Et andado per questa pianura per spacio de ceto

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. E.6.3.109

Ct

u

113

b

to

e settata di:se azoseno ad altissime moragne: che pareua che tochasseno el cielo. Et erano gili mon ti tanto rati: quato saraue parede de muri. si chel no se posesse ascender palcu modo ala soa alteza. ma pur ale fine trouono doe uie: p le qle posseua no far trasito. Et un de quisti trasiti e era ala par te septétrionale. e laltro andaua uerso oriente. E pelandole Alexandro come alli moti erano diui si e no p mane de homini: ma p iundacione de dil luuio el iudico che li fosseno diuisi. Et intrando p mezo el transito de oriente: ando p sette di p qlla fadigosa & arduissima uia. Elo octavo di trouo ū basilisco horribile e spuzolente. pla gran uechie za: El quale era de tanto ueneno: che non solame te con lo fetore: ma cum la sola uista quanto el se posseua guardare el corrumpeua laere. Passando a docha quilli de Macedonia e de Perlia: plo solo ueder del serpete: cadeuano quasi morti. Eli caua lieri de Alexadro: uededo el gra picolo: no uolse passar piu oltra. E disse. La uirtu de li dei si ne de mostra: che noi no debiamo passare piu oltra. Et Alexandro lui solo comenzo ad ascendere ala pre de sopra del monte, e uette el basilisco in mezo la uia che dormiua. E quel basilisco cossi tosto come el sentiua un homo o altra cosa: che se a primasse

subito apriua li ochi. ecio chel uedeua: subito lo occideua. E come Alexadro el uede: subito desce se del mote. & ordeno termini: li quali nesuno no hauesse ardimeto de passare. E fece fare un scudo grade logo sette cubiti. e largo quatro. E dala pte de fora in la parte de sopra: fece fare e mettere un spechio grade. e fece far scarpe d ligno alte un cu bito.e tolse el scudo inel suo brazo:e le scarpe i li piedi: e comezo ad andare corra el basilisco co lo scudo inanzi.si chel no se podeua uedere ne el ca po.ne li piedi. ne li fianchi. ne alcuna altra parte: de la soa persona. E comando a tutti li suoi: che no fosse alcuno che trapassasse li terminiiposti. E siando lui apresso: el basilischo apse li ochi: e cum grade ira e coturbacione: se uede simedesmo enel spechio.e spechiandose intro: subito fo morto.

E. E .

13

111

[e

Como Alexandro fece brusare lo basilisco.

e T Alexadro uededolo morto: li salto ados socie chiamo li suoi caualieri, e disse. Ecco el uostro occisore. Et ueterio subito el basilisco morto. E per comandameto de Alexandro: subito so arso. E so laudata da tutti la audacia, e la sapietia de Alexandro.

Como Alexandro uene al monte de diamati. a



la riua del quale si pendeua cathene doro'.

Por uene Alexandro ala extrema pte de la foa ultima uia: tato che no podeuao adar piu auanti. p che li era incotra moti: e rupe come e muri altissimi. E uoltando la uia: uenne in la pia nura preditta. E mesese ad ascendere: pla parte septetrionale: la quale appriua la uia pditta p di sedexe. E lassando la uia comenzada: comenzo ad andare pla uia sinistra. E p spacio de di nonanta uene ad un monte de adiamante fortissimo. In le rupe cioe neli scogli de li quali: pedeuano cadene doro. Et baueua el ditto mote gradi de prede de saphiro do milia e cinqueceto. Per li quali se mo taua sul monte. E li messe el suo campo.

Como Alexandro trouo uno uechio: el qual si Ii imsignaua chel andasse a parlar al arbore del so

le e de la luna.
Altro di Alexandro fe sacrificio ali des. E
poi co dodexe de li soi pricipi: de grado in grado
ascese a la alteza del monte e li trouo un palazo
meraueglosamete bello e spacioso: el que baueua
dodexe porte: e fenestre ciquata. Et erano li sup
luminari de le porte e dele fenestre de oro purissi
mo questo palazo se chiamana la casa del sole. Et

era li un tepio tutto dorro. Et Auati da le porte el ge e era ua uida: che pduceua li graspi co le gra ne de la uua de carbuculi.e de inumerabile prede pciole. Et itrato che so Alexadro i el palazo co li loi pricipi: trouo un homo che iaceua i uletto do ro. ornato co u palio texuto doro. Et era alfo ho mo grade e tropo bello. El capo suo ela barba era biacha: come neue purissima. El gluechio come Alexadro el uette co li soi pricipi: subito co le ze nochie piette lo adorono. È disse alora el uechio O Alexadro: tu uederai cose che no uete mai ho mo de carne.ne terreno. E respoxe Alexadro. be atissimo uechio coe me cognoscitus E lui dixe A uati che luda del diluuio coprisse la tera:io cogno ui li fati toi: E come. No uoliti uoi ueder li arbori del sole e dela lua: li gli diceno le cose che debeno uegnire! Audito qîfo Alexadro: pieno de gra al legreza respoxe: Mai de si signor. che noi el desi remo. Respoxe el uechio. Se uoi sete mundi da le femie: el ue licito a uederle. & itrare i qito luogo: che e sedia de dio. Respoxe Alexandro. Noi sia mo mundi da tal cosa. È subito se drizo el uechio del letto: e disse. Metite zoso li anelli. le ueste e li calzameti: e uegnime driedo. Comado alexadro ali soi caualieri state q.e messe zoso le pdite cose:

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. E.6.3.109

te

di

sle

16

LE

20

co Tholomeo antiocho e Perdicax: sene andono per la selua: che era in la sumita del ditto monte. la quale era conclusa co meraueglioso artificio. Et era li arbori de questa selua alti cento piedi. & era someglianti a lauri & a oliui. E de asti arbori pro cedeua incenso e balsamo largissimamente. Et an dando per la selua: ueteno uno arboro troppo al to. E sopra questo arboro era una ocella grande. ne non aueua lo ditto arboro ne fruti ne foglie. E la ocella haueua in testa una cresta simele al pouo ne.e le mascelle.e circha el collo un circulo: che pa reua oro resplendente. E da la parte de driedo el la era a modo de porpera. e la coda parua de color de roxe: intra le qual erano alcune de color zallo. e de queste cose la era ornada da ogni parte. Et Alexadro molto se merauegliana auederla. E dis seli el uechio. Q uesta ocella e la fenice.

Como Alexandro uene a li arbori del sole e de

la luna.

T Andando p la ditta selua: zoseno ali ar bori del sole e de la luna. E disse el uechio. O Ale xadro: guardo i suso: e reuolzite in el core de cioe che tu uoi sapere. Ma non dir alguna cosa palesa mete. Et erano quisti arbori molto alti. E larboro del sole haueua le soglie. a modo doro purissimo:

rosso e resplédente. E larboro de la luna: haueua le foglie: come argento. E disse Alexandro al ue chio. Inche lingua me darano resposta li arbori ? dissel urchio. Quella del sole comeza in sermo nelIndico c'oe de India: e finisse in ligua Greca. Elarboro de la luna comenza in lingua Graca: e finisse in ligua in India. Alora Alexadro baxo li arbori: e comenzo apelarle i suo core: Se el torna raue i Macedonia. Alora lo arboro del sole in ter mone de i India li resposse. Tu e signore e padre del modo isieme. E no uederai el regno de la tua patria p alcun tepo. Tu uiuerai un ano copido e di octo. Q uelui de chi tu conde: te dara la beua da d la morte. Et Alexadro comezo adir i ela me te loa. di me la cratissimo arboro chi me de occide re. E larboro de la luna respoxe. Sel te sera ditto quelui che dissoluere le toe fortune: tu lo occide rai. & inganarai le mie resposte.

e. Et

113

orc

ian a

le.

e.E

000

2 pa

0 6

E

ede

1 21

giot

Como Alexandro torno ala soa oste.

Ra questo disse el uechio. O Alexadro: no molestar piu li arbori co le toe domande: ma tornemose idriedo. E cost Alexadro se retor no driedo al uechio: pianzendo amarissimamente pla breuita del so tempo. E simelmete li suoi pri cipi. E quando sono retornadi al palazo: disse el k3

uechio ad Alexandro. Voltate indriedo Alexan dro: per che non e concesso ad alcuna persona ap passar piu oltra. Ma tu porai tornare per le porte septetrionale. Ma fara per besogno: che tu torne per molti spacii de terre. Ditto questo: el uechio intro in el palaza. Et Alexandro co li soi: descese per li gradi ali soi pauaioni.

Como Alexandro fece drizare una colona de

ouesse la misse el suo campo.
ouesse laltro di Alexandro co lo suo exer
cito: & uenne de di in di ala itrada doue era la pia
nura gradissima terminada: e li messe el suo capo.
Et incontinete sece drizare itra le doe uie doe co
lupne de marmoro. Et i mezo de quello una tabu
la de marmoro: in la quale sece scriuere con littere
Grece. Indice. Ebraice. e Latine. Io Alexadro si
gliol de Felipo de Macedonia poi la consusione
de Dario Re de Persia: ho fatto drizar queste co
lone. Ognun che uora passar per questa uia: uada
per la uia senestra. E chi uora andar p laltra uia.
cioe p la parte dextra: trouara molti contrarii che
impazara lo suo uiazo.

Como Alexandro messe capo ad una terra chia

mata Parsicha.

Poicomenzo apassare per la pianura. e no

piu per quelle uie: donde lera uegnudo: ma per le parte septetrionale: e per quella parte donde piu tosto possesse tornar in Macedonia. Et azonse in una terra: che se chiama Pars cha. e li messe el suo campo. E li homini de qlla terra: oldado lo adue guimento de Alexandro: li fenno molti belli pre senti. Cioe pelle che haueua figur de liompardi. & erano de pessi. E pelle de morene: che erano so ge sei cubiti. Et era in quelle parte una citade in sul more construtta de prede preciose senza calci na: de la quale era principessa una donna uedoa: che se chiamaua Candace. La quale haueua tri si glioli. El primo se chiamaua Candioto. el secodo Marsipo. El terzo Carroto. E subito li mado ua epissola de lo infrascritto tenore.

Como Alexandro mando una lettera a la Re

gina Candace.

L Re de li Re el signor de li signori Ale

radro sigliol del dio Amone: e dela Regina Oli

pia: ala Regia Cadace: Salute. Noi ue madiamo

una statoa de dio de oro purissimo. Vegnite ado

cha ale motagne: e faciamo sacriscio al dio Amo

ne. E letta qsta epistola: la Regina Cadace subi

to mado ambasadori ad Alexandro: co presenti.

e con tributi. Et una epistola in questa forma.

## Como la Regia Cadace ripoxe ad Alexadro.

To E Alexadro: la Regina Candace: obedien cia. Noi sapemo: chel ue reuelado da dio: che uoi doueui expugnare lo Egipto. e la Persia. e la in India.e subiugare tutte le altre zente. E quelle co se che uoi hauire fatte: no solamete dal dio Amo ne ma etiadio da tutti li altri dei e iudicado. Ma noi che hauiamo le anime nostre chiare e lucide: no fa p besogno a uenire i le motagne asacrificar al dio Amone. Ma p che al tuto io n uoglio obiu gare a la maiestade ura: io mado al uro dio Amo ne una corona doro. e de prede preciose lauorata. Et a uoi mademo ceto statoe doro: che hano do pie p ūa. Creste coe papagalli duceto. Chadene doro dexe lauorate & ornate con prede preciose. Vasi doro trenta. Masse de Ramo mille ottanta. Dozelli zoueneti d'Ethiopia ceto. Simie duceto. Ellephati quatroceto. E pregamo lalteza uostra: che uoi ne fatte asaper ple ure lettere: se uoi ha uiti subiugado tutto el modo ala signoria uostra.

Como la Regina Cādace mando uno depinto re con li suoi ābasadori, che lo douesse depenzere la figura de Alexandro, e lui si ge la presenta: i Ntro questi ambasadori: che mado la Regina Candace ad Alexandro: la li mado un depetore pitissimo. el qual douesse considerare diligetemente la forma e la statura de Alexandro. e de peta: la douesse appresentare a lei: Fatto questo: Alexandro recevuti li doni da li ambasadori: li se grade honore. E tornati che so li ambasadori da la Regina: la sene haue una grade alegriza, e ma ximamente per che la haueua meritado de ueder la figura: che tanto la haueua desiderata.

Como el Re de li Biblici tolse p sorza la mogli er de Cadiolo: figlioli de la regia Cadace.

er de Cādiolo: figliol de la regia Cādace. Poi questo: uno de li figlioli de la Regina Cādace: che haueua nome Cādiolo: exi fora con la dona sua. co alcuni soi compagni: per andar un pocho aspacio. e darse piacere. E subito li uene in contra el Re de Biblici: sapiando la belleza de la dona sua. E uenne con grā moltitudine de zente & amazo molti d loro. E tolse p forza la moglier de Candiolo. E Candiolo con pochi che li era ro massisene uenne al campo de Alexadro. sperado de pgarlo: chel li douesse dar secorso cotra lo Re de li Biblici. E quelor che guardauano li pausioni el pse. e sil meo da Tholomeo: che gouernaua el capo d'Alexadro. E disseli Tholomeo. Chietu:

Elui respoxe. To son figliol de la Regia Cadace. E Tholomeo disse. Q n vai tu tacendo! Elm li disse p ordine: come lo Re de li Biblici li baueua tolta la moglier. Oldito alto Tolomeo: comado chel fosse honorto. E subito si ado ala camera de Alexadro: & era za notte oscura: e dismeseda Al exadro.e disseli pordine tutte le cose: che li haue ua ditto Cadiolo. E disse Alexadro. Tornate al palazo tuo e mittite la corona i testa, e sedi come Re cola zete i torno. E di che tu e Alexadro. E comanda che Antiocho uegna ala roa plencia. E mada p mi. E mi uegniro da ti: i forma de Antio cho. E qui sero dauanti da la toa psencia: tu dirai tute le cose: chel te ha dito. E poi tu me domada rai: sotto la psona de Antiocho. E si domādarai: che se debia far de tal cosa. Partisse Tholomeo:e secodo el comadameto d'alexadro el sece. Si che domādādo Alexadro: chel dicesse d asto el so appares: respose Alexadro i psencia d'Cadio lose disse. O maximo impador lel piace ala mage stade uostra:io mene andaro co qsto zouene.e p parte uostra io comadaro al Re de li Biblici chel no tarda adarli la sua dona. E sel nol fa: che noi li brusaremo la soa zitade. Oldado asto Cadiolo: el pgo.e disse. O sapietissimo Antiocho. A tisse

acouegniraue la corona regale. Partissene adocha Alexa dro co Cadiolo circha lora de la notte ter za: É uene ala cita del Re deli Biblici. E li homini che guardaueo la citade: comezono a cridare e do mādar chi erano. Respoxe Alexadro. E le Cādi olo. El ue comada Alexadro: che uoi fatte redere la soa dona a Cadiolo. E si uoi nol fatte: noi brux E al aremo la citade uostra. se uoi aspetati la furia e lo îpeto dela zete darme. Et oldado questo li homi ni de la citade: rope le porte del palazo del Re. e trassene fora la mogliere de Cadiolo.e si ge la re de cortesemete. E Cadiolo lo adoro. e disse. Op irai timo Antiocho carissimo mio: che tu uegni meco dauati da la mia madre.acio che tu receui premio de lo honor che tu me hai fatto: E de questo mol to sene alegro Alexadro. p che lui haueua gra de siderio de ueder la regina Cadace. e la sua citade. E disse. Andiamo da Alexadro nostro impador. e domadamo a lui.e lui fara tuta la tua uolutade. E tolta la licecia: Cadiolo sene ado co Alexadro Er andado pla uia:azoleno a monti altissimi che tocauano per sin ale nuuole. eli untte arbori altis simi: che pareuano cedri: che portauano pomi de i India. Merauegliosse Alexandro molto. Elise uette graspi de uua: che un homo no posseua por

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Pal. E.6.3.109

uli

W

100

lde

Al

3118

ome

ı. E

DUO

aus

1018

ché gel

00

1ge

eptel

ili

tare. E noxe grade come melloni. Et in quilli luo gi Simie inumerabile habitauano.

Como Alexandro uenne con Candiolo & sua mogliere ala zita de la Regina Candace. ph Artisse deli Alexadro co Cadiolo. & azo realazira de la Regina Cādace. Et oldādo la re gii Cădace: che Cădiolo tornaua a caxa co la loa moglier sano e saluo: la baue una grade alegreza. E subito se uesti de uestimete regale, e mettele in capo la corona doro: ornata de prede pciose.e co tutti li soi pricipali: li uene incotra. Et era questa regina tropo bella. E quado Alexadro la uete:li parle ueder la soa madre Olipia. Et era el palazo de q la Regina molto bello. Et suo couerto era doro e lucete de geme e de pde pciose. Et Alexã dro sene moto. îsieme co la Regina Cadace: in el triclinio del palazo: i el qual erão letti doro puní simo. Et era el ditto triclinio ornato doro: e de p de preciose Onichiue. Le tauole e li scani: erano de prede preciose. cioe de Smaraldi e de Ameti sti. Ele colone erano de pde de Porphiro. Et era no scolpiti in esse carri falchati: & Elephanti: che su peditauz cioe: chalchaux hoministotto li pie di Esotto quel palazo: discoreua u sume chiaro co Le Cristallo: e de aqua dulcissima. Et i quel di

Alex idro disno co la Regina. e co li suoi figlioli. Elaltro di la Regina prese Alexadro pla mano destra: e menolo lui solo intro la camera: la quale era tutta couerta de prede preciose. Et era li den tro un spledor: che pareua che fosse el sole. E poi îtro co lui i una altra camera fatta de ligni de Eba no de Busso e de Cipresso. e parte mathecamathi ca era posta su rode. & era mouista da uinti Ele phāti. Et îtrato Alexadro nela ditta camera: ela regia co lui: subito se mosse. e comezo adar. Da la ĝl cosa: Alexadro molto fo merauegliado. e disse a la regina. Se apresso nui apparisse tal miraculi: serane digni de laude. & approuati p cose pciose. Respose la regina. Tu dissi molto be Alexadro: che tal cole seraue piu degne apso li greci:che ap so da noi. E come Alexadro aldi chiamarse p no me: rurbose molto.e deueto pallido in la faza. E disse la regia. lo te diro piu uero Alexadro. E p selo co la ma destra: e menolo i una camera: e mo stroli la imazene de la soa faza: che era depinta in carta.membrana. E quado Alexandro la uete: co mezo tutto a tremar.e deuetar pallido. E disse la regia. Per che se muda el to color destrutor d tu to el modo! destrutor dela India.e dela Persia! Vicitor d Parti. d Medi. e d Barbari! E mo senza

ua

120

re

103

24.

in

(0

dia

e.li

120

EIS

ni

rel

P

חס נוו

173

0

carne de occision de homi:e senza guerra & altre cacione alcuna. senza alcuna tua prouidetia: tu ei subgieto ale mane de la Regia Cadace: Sapi ado cha Alexandro: chel cor de lomo no se de exaltar palcun modo. pche: quado tuta la pspita e coces sa al lomo: subito el lie apparechiata la aduersita. Oldado questo Alexandro: comezo abater li de ti: & a uoltar el capo i ogni pte. Disse la Regina. Perche te turbetu: e perche coroci îtimedesimo ! Che po adesso la tua uirtude: e che po far la tua gloria imperiale! Respoxe Alexadro. Io me cor rozo Regina: pche no ho el mio cortello. Disse la Regina. Eche farissu: se bauissi el tuo cortelo! Ri spose Alexadro.pche meho dato uolutariamete îtra le mae toe: io te ocidereue ti i prima: Epoi mi medesmo subitamente. Respoxe la Regina. Tu ba parlado come saujo impadore. E nientemeno: non te contristare ne no hauer paura: che cossi co me tu hai liberada la mogliere de Cadiolo de le mā delli Biblici:cossi te liberaro de le mā de li Bar bari. pche seli sauesse el tuo aduegnimeto: li Bar bari te occideraueno, pche tu ha morto el Re de India con le toe mane. La mogliere del mio figli ol Carothoro: so figliola del Re Porro. E ditto qso: ella el prese p la ma dextra. e menolo detro

dal triclinio. E disse ali suoi figlioli: Como la Regia Cadace comoue li suoi figlioli ad amare Alexandro. Arissimi figlioli: mostrati amor domesteco el a quelto caualier de Alexandro. pche: anche Ale xandro ba mostrato amicicia a uoi. a. ie Como uno de li figlioli de Candace uolse ama zar Alexandro. r Espoxe Charotoro el figliol minore. Ma dre mia le uera cosa: chel la madato da noi. & ha 112 liberata la mogliere de mio fradello dele mā de li Biblici. Ma mia moglier me constreze: che amaza 12 questo Antiocho: p far mal conteto Alexandro: che amazo so padre. Respoxe la Regia Cadace. O figliol che nome aqstaremo noi: se noi amaze mo affui: co tanto tradimeto! Respoxe Candio lo. Q uestui me ha saluato mi: e liberata mia mo gli re.e refa. lo el reduro sano e saluo: p sin ali pa usglioni de lo Impadore. Disse Charotoro. Che e que che tu di fradel mio: uoi tu che noi moria mo i qîlo luogo ti e mi lu da poi laltro! Respoxe Cadiolo. No uoglio. E se pur lo uoi fare: io son a parechiato. E uededo la Regia: che li soi figlioli se uolenano amazare: romase molto trista. E pse Alexadro pla man destra: e menollo i la camera Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Pal. E.6.3.109

in un secreto luogo: e si li disse. O Re Alexadro: p che no mostri la toa sapiecia: uededo che quisti mei figlioli se uoleno occidere isseme. E lui disse Lassame parlar con loro. E quella ge el concesse.

Como Alexandro pacifica Candiolo con Cho rotoro fradelli.

Ndosene adocha Alexadro: e disse a Char rotoro. Se tu me amazi: tu non acquistarai alcuna laude. Facedote asaper: che Alexadro ha de mol ti baroni tropo da piu:e de megliori. Siche de mi n haueraue dolore alcuo. Credi ru se fosse caro ad Alexadro: chel haueraue madato mi solo ile toe mane! Ma se uoli che te daga Alexadro i le toe mane: zurame che tu me farai tutto ql che te do madaro, e mi te zuro: che te daro Alexandro i le toe mane. Oldito questo Charotoro: so molto a legro. e si li credette. Et acordosse. e fenno paxe i sieme ambi doi fratelli. E luno e laltro li pmesse de fare: cio che domandaua. Anchora chiamo la Regina Alexandro: e si li disse. O quanto sereue beata: se ogni di io te uedesse dauati li mei ochi a cio: che reportasse la uitoria de li mei imizi. E dit to questo: la idona Alexandro una corona doro. ornata de prede preciose de adiamanti. & un mã

tello Impiale tutto texudo doro: stellado & orna do de prede preciose. Baxollo p la bocha: e reuelo li de molte secrete. e laxolo andare con salude. Como Alexadro.tornando con Candiolo uer so el suo campo: intro i una spelucha: doue el par lo con li suoi dei. Artisse adocha Alexandro co Candiolo: & andasene una zornada. & uenne i una selua grā de: & albergono li. E disse Candiolo: i questa ipe luncha: tutti li dei fano conseglio. Et oldito qito Alexadro: subito fe sacrificio ali suoi dei: & intro lui solo in la speluncha. Eli si uede gradissimo ca ligine: e nuuole: che luceuão come stelle. E detro queste stelle un gran dio rubicondo. Er baueua li ochi reluceti come lucerne. E uededo questo Ale xadro haue una gra paura. & insi fora desi e cade squasi in driedo. E dixilli el maximo dio. Dio te salue Alexadro. Respoxe Alexandro. E chi ei tu signoi! Et el dio ispoxe. lo son el gra dio Sicusis che tegno el regno del modo:e tutto el sottomet to. El quale ho sotto posto tutte le parte del mo do: ala toa signoria. lo te ho fabricata ua citade al nome tuo: e tu n ha edificado. el tépio in mio no me, Respoxe Alexadro. O signor. Se tu me lasse

andare in Macedonia: io ordinaro un tempio al nome tuo: chel non sera el simele i tuto el modo. Respuoxe Sincusis. Tu non uederai Macedonia iperpetuo. E nientemeno: ua piu inanti. Et intra do piu oltra uete una altra calligine nebulosa: & un altro dio: che sedeua suso i una sedia regale. E disseli Alexandro. E chi etu signore ! E lui respo xe. lo son el principal origine de tutti li dei. Che te uidi intrare i libia. E mo chi te uedo! El nome mio e Sarapis. Respoxe Alexandro. Io te prego dio Sarapis che tu me digi. chi me de occider Sa rapis respoxe. lo te lo ditto una altra uolta. Se lo mo sauesse la caxone de la sua morte: el se cruciara ue de intollerabel dolore. Tu te hai fatto una cita de gloriosa al nome tuo. E molti Imperadori la combaterano. E li sera fatta la toa sepultura. E se rano poste le toe relige. Et exido de la spelucha: disse a Candiolo. Or uarene con dio. Et Alexan dro laltro di:azonse al so exercito. E poi se mosse. e uenne ad una ualle: la quale era piena de grandi serpenti: li quali haueuão in capo corone quasi de smeraldi.e quilli serpenti uiueuano de laxiro e de peuere: che nasciua in quella ualle. Et ogni anno combateuano intra desi.e molti ne moriuano. Como Alexandro riuado al so capo: mosse que Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

e u ne i uo logo doue cobate co bestie grade che baueua ungule stisse como porcie co Grisoni.

mosso lo exercito: ue ne i un logo che haue ua bestie: che haueuano le ungule stisse come por ci. co le quale: le feriuano li caualieri d'Alexadro. E simelmete haueuano le teste come porci. e le co de come code de lioni. E con oste bestie erano gri foni li quali pcoteuano le facie de li caualieri: con maxima uelocitade. Et erano de tata forteza: che portauano uia un caualier con tutto el cauallo. Et Alexa dro corredo d'qua e de la: cofortaua li suoi caualieri: che li le doueseno ferire uirilmete: con le frize, e con lesanze. Fatto questo: trouosse morti i quella bataglia: ducento & otto caualieri.

Como Alexandro passo con la sua oste con na

uicelle uno grandissimo siume.

Artisse de li Alexadro: e uene col suo exertito ad un grandissimo siume. che era largo stadis uinti. Et erano le ripe piene de cane gradissime.

Et comado Alexadro: chel sosse state nauicelle e che li sosse metudo suso chori de aimali. e co quel le passasseno. Et oldado li homini del paese: chel uegneu i Alexandro: li uenne in contra: e selli de molti presenti. Cioe sponge bianche porporee

merauegliosamēte grande. E conch e marine: che contegneuano insi zaschadua doe tre stera. E ue stimente de bo e d'uedelli marini. E uermi che li tirauano de quel fiume: che erano piu grossi: che no seraue una cossa d'homo. Et el gusto era come pesse. E portoli figi grossi e molto gradi. E moro ne che se pigliano i el mar che liera da uicino: che erano de peso zaschaduna de lire duceto e ciqua ta Et erano in ql medesimo siume semine bellissi me che haueuano li capilli p fin ali calcagni. E se quelle femine bauesse ueduto bomini stranii: an dauano per lo fiume.e tirauali ale ripe. & intro le cane. e tato li facenano sfar co loro: che li lassaua lanima. Corseli driedo li Macedonii:e psene doe che erano biache come la neue. Et erano de statu ra de dexe piedi.ma haueuano li denti canini.

Como Alexandro sero in una montagna uinti do Re con loste soe che se chiamaua Tartari.

P O se parti Alexadro. & artisticiosamete co duse uiti do Re co tutti li suoi exerciti: che se chiamauao Tartari: Q uestor sono. Gog. Ma gog Agietai. Magretai. Oltatari. Apodine. Lu nii. Racei. Derdei. zamarte. Tabelei. zamarciani. Catoi. Aridai. Grimardi. Crororephali. Tarbe



ligare al carro. Et in cima del carro: fe parechiare certi cibi pli grifoni. E comezono li grifoni leuar se i aere. Et ascese li grifoni in tata alteza: chel pa reua ad Alexadro: che tuto el modo sosse un ara: doue se bate le biaue: Et el mar pareua: chel sosse un drago tortuoso: chi sosse itorno la terra. Allo ra li grifoni p uirtu divina crededo motare i elto: declinauano a terra. Et desceseno i un logo cape stro. lonzi del suo exercito p spacio de cique di. E pesse strato su quel carro: ri sosse offesa alcuna. E cossi co grande angustia: torno al suo exercito.

Como Alexandro serado in un uasello de ue dro: se se buttare nel prosondo del mare.

d pesci.e de diuersi colori. Ebessie che haueuano le imagine de le bessie de la terra: che adauano p lo prosondo del mar: come sa le bessie dela terra. e mazauano le herbe che nasceuano enel proson do de laqua. E uegniuano le ditte bessie per sin a p so lui epoi sugiumo. E uete li altre cose meraue gliose: le quale n uosse reuelar, pche pareua a lui: che seraue state cose scredibile ali homini. E li soi caualieri el trasseno suora: al tempo che lui haue ua constituto & ordinato.

Como Alexandro combate con li unicorni.

d A poi Alexadro ando con lo suo exercito dredo a la riua del mare rosso: e li misse el suo cam po. E trouo animali: che haueuano un corno i me zo del fronte aguzo come un cortello. con li quali li feriuao li caualieri e trapassauano lor scudi e tar goni. E chiamauase tal animali unicorni. E niente meno li caualieri ne ociseno otto milia quatrocen to e cinquanta.

Como Alexandro combate con li serpenti.

P Oi uenne i un altro logo deserto: tral mar rosso: & Arabia. doue nasceno gra moltitudie de serpenti de merauegliosa gradeza: che haueuano corne in testa come moltoni. con li quali li amaza uano li caualieri de Alexandro. E nientemeno: lo ro ne occiseno grande moltitudine.

Como Alexandro combate con bestie chiama

te Chinocefali.
Rouosse poi i un logo: doue erano Chino cefali molti: che haueuao le teste come de caualli. Et erano de corpo gradissimi. Et haueua li denti simesurati. E sufauano p la bocha: fiame gradissi me. E uedudo lo exercito: lo asaltano. Et Alexan dro coredo de qua e de la: cofortana li suoi canalie ri.acio che no perisseno i tal bataglia: E morti ne molti. & ache de li animali maxima moltitudine.

Como bucifalas cauallo de Alexandro si mori.

Artisse de quel luogo: & azose in un capo e li stete palcuni zorni. p che el cauallo de Alexa dro: era molto ifermo. de la qual isirmita el mori: E uededo Alexadro chel cauallo suo era morto: el piase co grade angustia. Perche el lo haueua li berado da gran picoli. & aidado da gra fadige. E sece fare subitamete al ditto suo cauallo: una grade sepoltura. Et ordeno: che sosse fosse fatta li una cita de. E p memoria del suo cauallo: uolse che la sosse

chiamada bucifalas. Como Alexadro uene al palazo de lo re Xerses.

u Enne poi:ad un fiue:che se chiamaua Tu riri. È uene li incontra li homini del paise: e psen toli Elephati sei milia. e carri infalchadi cento. E partito deli:uenne al palazo del re Xerses. E tro uo in quel palazo molte camere doro:doue erano ocelle bianche come columbe. e grande. Le quale faceuano signo de puidecia. cioe. se uno infermo doueua morire: o uero scapare. Che se le guarda uano la facia del infermo: el meglioraua. E sel nol uoleua guardare: senza dubio el moriua.

Como Alexandro uenne in Babilonia. & ama

Di uenne i Babilonia. la qual el colfreze: e subiugo al suo imperio: morto el Re d Babilonia Nabuzarda: & el suo presetto. E li sene stette in pace per fin ala morte soa. E subito scrisse una epi stola a soa madre: & ad Aristotile suo maistro. de le bataglie. e de le angustie: che lui haueua porta do in India. e de inuerno: e de estade. E simelme te molte bataglie: che lui haueua fatte con li mo stri. e con le bestie. Et Aristotile li rescrisse una e pistola in questa forma.

La epistola missa per Aristotile ad Alexandro

LRe deli Re & al signor deli signori Al exandro: Aristotile. Seruitute. Letto el tenor de le uostre epistole: molto mene ho merauegliato: Pertanto io me ho pesado, che tu habie una par ticella de deitade, pche tu hai ueduto & aproua to quello: che homo de carne no haueraue presu mido. Per la qual cosa: gracie innumerabile so ref feresso al creatore dela machina del modo: che tu ha ueduto tutte le cose: e che nesuno ha possudo resistere ala toa magestade. Adoncha beati li pri cipi toi: che te hano acompagnado: & aidado la uita toa: in le toe maxime tribulacione.

Como Alexandro fece uno trono regale in Babilonia.

i Nfra questo tépo: el fe fabricare un trono doro: el qual nó era simile i el módo. Táto era lo ro che haueuano portado li Greci de i India e de Persia: che lor lo reputauano cosa da niète, e uile. E fece ql trono leuado dodexe cubiti. E mótauese suso p dodexe gradi doro. Et era costruto có opa merauegliosa: sopra stato e doro. El qual trono: le dodexe stato e tegneuano có le mã. Et erão scritti i qite stato e: li nomi de dodexe pricipi. E la sedia

DIL del trono era de smeraldo. E le parede d'Thopa cio Ep tutti li gradi erano isiride prede preciose Al de ogni generacione. Et era i la sumita del trono de una preda rossa: che reluceua de notte: come el so le in el zorno. Et i questo trono erano imagine co ito: strutte da ogni parte: ne le quale erano scriti qui Par sti uersi de lettere Greche, e Latine. Eli nomi de UU tutte le prouincie: che serueuano ad Alexandro. rein Questisono li nomi de le prouincie ad Alexã ret dro soiecte. e m Arri. Medi. Indi. Arabici. Assirii. Cilicii. udo ipri Miani. Melopotaei. Italici. Ebrei. Cananei. Echi opi. Macedoni. Greci. Cipri. Egiptii. Colci. Cal 10/2 dei. Capadocii. Regno femile. Biblici. Liburnei. Eularei. Affricani. Sardegnexi. Siriefi. Pâfiliani. Ba Laudenesi. Marri gere nuda. Marochonexi rich i simi. Esteli. Eturrei. Bochonexi. Philadelfi. An ond glici. Scoti. Britoni. Irlandi. Fradrexi. Cornelexi. 10 Noargexi. Todeschi. Francexi. Tutta la gall a : de Hispani. Romani. Toschani. Apolii. Calabrexi. ile. Seciliani. Sueceri. Irciniani. Armenii. Barbari. Vngari. Albanesi. Veneciani. Dalmacii. Histria pa :le ni. Burgari. Frixoni. Batrii. Allosiani. Seruii Tut ti me soietti: un solo dio me comanda. tti Como Alexadro fe fare la soa corona Impiale. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

P Oi que Alexandro fe fare una corona do rose dogni preda preciosa. E felli metter que titulo de lettere Greche e Latine.cioe que uerso Lostro ponete me serue Aglone e leuace.

Como una femine partori i Babilonia uno fan

tolino molto meraueglioso.

Siando anchora Alexandro in Babilonia:
una donna partori un figliol: el quale dal campo
p fin al bonigolo parua hauer forma d'homo. &
era morto. E da lo boigolo i zoso haueua la simili
tudine de diuerse bestie: & era uiuo. E so apresentado questo monstro ad Alexadro. E uededolo:
molto ne so merauegliado. E subito se uegnire
dassi un Ariolo: e uosse che li sosse apresentado.

Como un certo Astrologo dispiana cio che si

gnificaua el ditto monstro.

e Come lo Ariolo uete asto mostro: disse co
gemito. e co sos sinos maximo Impradore: elle
umudo el tepo: che da questo modo tu debie tra
passire. Disse Alexadro. E p che modo? Disse lo
Ariolo. O maximo Impadore: la mitade del cor
po che tu hai ueduto: che se asomiglia al homo:
significa ti. che de sos seguire li picoli dela morte.
E laltra mitade: che se asomeglia ale bestie: la ale

e uiua: significa li Re: che uegnirano driedo a ti. Li quali non se pora comparare: ala toa altissima magestade. Oldando questo Alexandro: molto remase tristo. E disse.

do

ter

to

Ce,

tan

113:

1.8

mil

lers.

; ck

0.

eli

(0

lle

113

lo

OF

El lamento fatto p Alexandro a Iupiter de la breuita de la uita soa.

Jupiter altissimo: pche aitu concluso i cossi pocho tempo li di de la uita mia: pregote: che an chora me lasse uiuer. acio che possa compir le cose grande: che se ha pensado lo animo mio. E se tu non uogli far questo: prego. che tu me receui per tuo seruidore.

Como fo tratada la morte de Alexandro.

Tera circha questo tempo un homo i Ma tedonia: che haueua nome Antipater. terzo figli ol de Iason. Lo quale co molti altri haueua fatto cospiracioe: de amazar Alexadro. Ma nolo haue ua possudo fare. Perche Olipia madre de Alexadro: molte uolte haueua scrito aquesto atipater: chel se guardasse dala gradeza de Alexadro. Et Olipia se moueua co grande agustia. Et Antipa ter se pesaua de occider Alexandro: co el ueneno Andosene adocha Antipater da un medico pitis simo. e copro da lui una poció uenenosa: che non

posseua star i nesun uaso. Ma el lo gouerno i una caza de forro: e detela a Casandro so ingliola con seruare. E si so mando a seruire ad Alexandro. E disse: chel douesse parlar a sobas so fradello: che era piu zouene che sui: a che modo se poria piu co modamente dar la ditta pocioe ad Alexandro: el qual sobas Alexandro amaua molto teneramete. E uenne per caso: che Alexandro si de sula testa: senza caxone. Per la qual cosa: sobas per dolore: consenti ala morte de Alexandro.

Como Alexandro fece uno grande conuivio:e

do

box

Ela

carl

ted

En

noti

deut

and

tro

nad

nel quile lo fo atosegado.

T Alexadro ordeno u coniuio gradistimo in Babilonia. E sece couocare tutti li principi che erano itorno. E siando lui in el conuiuio: el di sta tuto: co li soi principi co gradissima leticia: lobas che li seruiua dauanti con uolto gratioso: tolto da so fradello Casandro el ueneno: per la morte delo Re Alexandro: messes sotto longia del de do grosso el ueneno: e lassalo cader in el uino. Et Alexandro co grande alegreza. domadaua da be uer da Iobas. Et Iobas subito apresento un uaso doro: ad Alexadro. E coe el baue beundo: subito crido ad alta uoce. Soccoriti me charissimi li mei pricipi. Et iclinosse sulla parte dextra: eparse alui

chel figado li fosse forado co un cortello. E niëte meno le contenne un pocho dal dolore, e leuosse dal couiuio: e disse ali soi pricipi & ali so caualieri. Io ue prego: che uoi manzate e beuate alegrame te. Ma lor erano molto turbati: e leuossene dal co uiuio, e stauano de fora: a uedere la fine.

luna

acon

ro. E

O:che

PIII (0

drott

mere,

tella:

olore:

HUIO!E

Hillon

PLC

lah

Icon

tolto

morte

del de

o. E

date

1120

10100

mel

310

Como Alexandro cercando con una penna de uomitare el ueneno: alui fo data la penna: da nuo

uo in tolegata. e T Alexadro turbato: itro nela soa camera. e domado una pena de ocha.ouero de Gallina.a cio che mettedosela: in golla: el getasse p uomito lo uenão. Ma Casandro: che era caxo de tato ma le: li porti la pena bagnada i ql medes mo ueneo. E lui metedosela in la gola: comezo piu e piu cru ciarle. Et alora comado ad uno: che aprille le por te del palazo.che erano sopra el fiue de Eufrates E tutta la notte mai n posse dormire. Et ala meza notte: el seleuo d'letto: & amorzo el dopier che ar deua auanti da lui. E p che lui non posseua andare dritto: co le mane e co li piedi p terra comenzo ad andare: ad descendimeto del fiume. p getarse de tro p aegarle. Et ecco Rolana soa mogliere: uelo cimete li corse driedo.e butasse sopra de lui.e teg nadolo comezo piazer amarissimamete: & adire.

O trissa mi misera: me lassetu per quesso modo si gnor mio Alexandro! E tu me lesimo te uai ane gare! E disse Alexadro, lo te prego Rosana mia cara: che nesun ni sapia le mie sine. E pur ale sine: las redusse ala camera. & abrazanalo, pianzendo a marissimamete, e dicena alui. Se pur e negnude le toe sine: almancho disponi li fatti toi. E subito se ce chiamar Simone suo nodaro. E congregado li soi principi: comando chel sosse scritto el suo testa meto, per questo modo.

El testamento de Alexandro.

Che del thesauro nostro regale: tu ne distri buisse ali sacerdoti de Egipto: che serueno ali te pli mille taleti doro. Custode del corpo nro e go uernador nostro: sia Tholomeo. E sepre habiadi el testameto mio dauati ali uostri ochi. Anchora ua dico e dispono: che se Rosana parturira mas chio: chel debia succedere al nro Impio E che uoi li metadi quel nome: che piacera auoi. E se la parturira femina: quelor de Macedonia se allegerao un Re. Ela dona mia sia sopra tutta la mia roba. e sopra tutte le mie sacultade. Tholomeo: toglia Cleopatra p mogliere: la qual haueua tolta mio padre, e tegna pricipado sopra tutti li pricipi de

oriente per fin a Bacto. Cheophas: sia signore in el regno de Persia. Meleagro: in Egipto. Anthi ocho. in Siria. per fin ale cotine de Gog:e de Magog. Arides: in Ponolopenso. Aristis: in India. Tintonor in Seleucia. Phiton: in Elesponto. List macho: in Vingaria. Gallo: in Armenia. Illico: in Dalmacia e Cecilia. Simon nodaro: in capadocia: e Plesagonia. Casandro e Iobas: per fin al siume che se chiama el sole. Et Antipater suo padre: sia signor de Cecilia.

doli

Hane

a mia

Due:

ndo3

ade e

atote

2001

tella

diliti

ali ta

pego

101301

chora

a mal

e not

a pu

rerau

0.600

oglia

N de

Como facendo Alexandro testamento:appar

le grandissimi toni e terremoti.

Quado iera scrito alto testameto dauati
da Alexadro: se seceo i cielo tonitrui e sulguri. &
un terremoto grade. e tremo tutta la Babiloia. E
so diu ilgado p tutta la terra: la morte de Alexan
dro E subito se seuo tutti alli d' Macedonia: e ue
ne ala corte del palazo. e tutti comezono acridar.
& adire. Sapiadi: che se uoi n' mostrati lo ipadore
nro: tuti ue tagliarmo apeze. Oldado Alexadro
el remor del populo: disse. Che uol dir astro
re: Respoxe si pricipi. Le cogregadi si Macedo
nii auanti la porta del palazo: e disseno che se no
uedeno uoi: tutti moriremo per se lor mane. Et ol
dito questo Alexandro: comando ali soi caualieri

che lo leuasse: e che li lo meteseno i el cozistorio. Fatto questo: fe aprir le porte del palazo. e comado che tutti questo: el comezo acomedare & alaudare tutti quilli de Macedonia: de la sua forteza. e d la soa probitade. & amonirli: che li remanesseno in pace. E li Macedonii tuti cridauao ad Alexadro.

Como p furor de li Macedonii Alexandro con fermo per lor principo Perdica & alui dete la Re

gina Rosana per mogliere.

Maximo Imperadore. disponi chi tu uoi che poi la morte toa ne debia signorizar. Elui re spose. Ognu che uoi ellezeri per Re: io el conser maro. E tutti respuose ad una uoce: e domadono Perdica proconsolo. Disse Alexandro. Fatte che uegna da mi Perdica. Et alui recomando tutto el regno.e delli Rosana soa moglier: per soa dona.

Como li principi de Alexandro piazeano ama ramente la morte soa.

Poi comenzo abaxare tutti quilli de Mace dooia p la bocha. e sospiraua e piazeua amarame te. Et era i quel luogo un piato tato grande: che pareua che sosseno terremoti. Et e da creder: che ni solamete li homini piazeseno. ma p cossi grade

ipadore: el sole se eclipsasse, e che se turbasse tutti li elementi. Et un de li pricipi de Macedonia che haueua nome Seleuco: apsto el letto de Alexadro co gemito e co piato grade: diceua. O maxio Im pador. poi la morte toa: che fareo. Felipo to padr tene bene el regno suo: ma pla toa largitade: chi la pora extimare? Allora se drezo Alexandro in ql letro: e desse un buffeto asimedesmo. e comezo apiazer amaramete. E disse i liqua de Macedonia Omi misero. Oi mi isidele. Alexadro mor: e Ma cedoia e diminuta e uegnuda amácho Et alora li Macedonii comezono apiazere ad alta uoce: e cri dare. & adir. Meglio seraue anoi amorir co tiche uiuere.e uederte morir i la presencia nostra. Noi sapemo: che poi la morte toa: el regno d Macedo nia sera dissipado. O tristi noi miseri: che noi aba doniamo el nostro signor Alexadro. O Alexan dro te partiraitu solo senza li toi c ualieri! Et A lexandro con pianti e con sopiri spesse uolte disse ua. O Macedonii carissimi: da qui auanti no se no minera el nome uostro: tra li Barbari. Et aloro li Mace donii comezono acridar ad alta uoce. Tu ne bai menati in Persida. i Arabia. & In India. e per fin al leur del sole:e mo te ne uoi andar senza de noi! O signor nostro: mo p che fuzi! menane co mz

ila

in

10.

ine I'..

100

10

113

62

teco: donde tu uai. Alora Alexadro mando in A thene una peplona doro. cioe: una bacila doro. & una uesta preciosa: & una sedia doro. E comando chel fosse fatto el simile: a tutti li altri templi. E chel fosse tolta una massa de cera e de mirra: e che poi la morte soa el corpo suo fosse unto de queste cose. Diceno li medici: che li corpi humani se con seruano per queste cose in le sepolture.

Como Alexandro comando a Tholomeo chel ordinasse una sepoltura per lui in Alexadria. e su

bito mori.

Poi comado a Tholomeo: chel corpo suo fosse portato i Alexadria. doue fosse fatta una se poltura de oro purissimo. E subito uededo tutti: Alexadro passo de questa uita. E compi le soe fa tige.

Como Alexandro fo portato morto de Babilo nia in Alexandria: e li fo sepelito.

e Li principi leuono lo corpo suo. e uestillo de uestimente regale co la corona i testa. E messo sul carro Impiale: dodexe pricipi soli el menono. e codusseno de Babilonia: per sin i Alexandria. E Tholomeo cridaua ad alta uoce. e diceua. Oi me signor mio Alexadro. O carissimo signor mio. O homo fortissimo: tu no hai morti tanti homini in

uita toa: quanti tu ne amazi poi la morte toa. E simelmente diceuano li caualieri. Guai anoi mise ri. che douemo noi sare! E le morto el nostro si gnore Alexandro: doue andaremo noi! Che uia tegneremo noi! Chi dara adiutorio ala uita no stra! E cossi pianzendo: lo sequitano p sin i Alexandria. E so posto in una sepoltura doro purissi mo. cercha la quale erano treta statoe: ornade de ogni generaciane de prede preciose.

no

hel

luo

n:

efa

ILO

No No

e. E La statura de Alexandro magno.
Fo Alexadro de statura mediocre.cioe: de meza ma. La fronte loga. Li ochi alegri: de do co lori. p che luno era negro: laltro uaro. Li denti lu cidi come prede preciose. Le quaze rodonde: e co loride come grana. E lauazo dele soe mebre. ni era no seza belleza de ua magestade. Vezador di tuti ne mai uito da altrui: seno dala ira. e dala luxuria.

Quanto tempo uiuete Alexandro:
f Onno li anni dela uita soa: treta do. e mesi
sette. Et a uinti anni dela uita soa: comezo
acobater. E cobate dodexe ani uirilmete. e repos
so sette mesi. E subiugo tutte le Barbar nacione.
Naque adi septimo de calede d zearo: e mori adi
gero de Agosto. Et edisco le dodexe citade isra



Questi sono li nomi de dodexe citade: le quale Alexandro magno fece edificare.

La prima:
Alexandria Hispiscurita.

La segonda:
Alexandria deli Ipipi.

La terza:
Alexandria Sigetella.

La querta: Alexandria Hercustera.

La quinta: Alexandria Iramicon.
Alexandria Bucifalas.

La septima: Alexadria sul fiue tigris.

La octaua: Alexandria Babilon .
Alexandria zarada.

La nona: Alexandria zarada.
La decima: Alexandria masageta.

La undecima: Alexandria Ipoliaton.

La duodecima: Alexandria Egiptia.

Questisono li uersi sculpidi nela sepoltura de Alexandro: coposti p Dothomeo philosopho.

Qui son reposte in questa oribel tomba
Losse regale del magno Alexandro:
Li cui gran fatti in ogni parte babunda:
Questo e colui: che ueneno Cassandro:
De la cui morte acerba pianse il c elo:
E laiere dimostro ardenti lampi.

A parue la cometa con suo uelo: E fece anui sapere: con suo uampi Dil figlio de Philoppo la soa morte. MGiouene bebbe de Macedonia il Regno E Thebe subiugo: e con suo sorte Grecia redusse al suo Impero si degno. Non gli basto: che in Asia suo standardo Si redrizo: & India: e frista uinse Et Insule che adir serebbe tardo. TEl richo Dario del regno se pinse Per forze darme: che merauegliossi Charon di lanime mandate in un zorno. Verso litalia suo pensier fu mossi E quella uinse: e tutto il mondo intorno Segnorizo.con uictorie grande. Pero certo si spande La fama: il nome: e ifatti de colui Che uinse tutto: ela morte uinse lui. :: Finito :: :: Adi xxviii. Luio. :: :: M :: CCCC :: LXXvii. :: :: In Venesia. ::





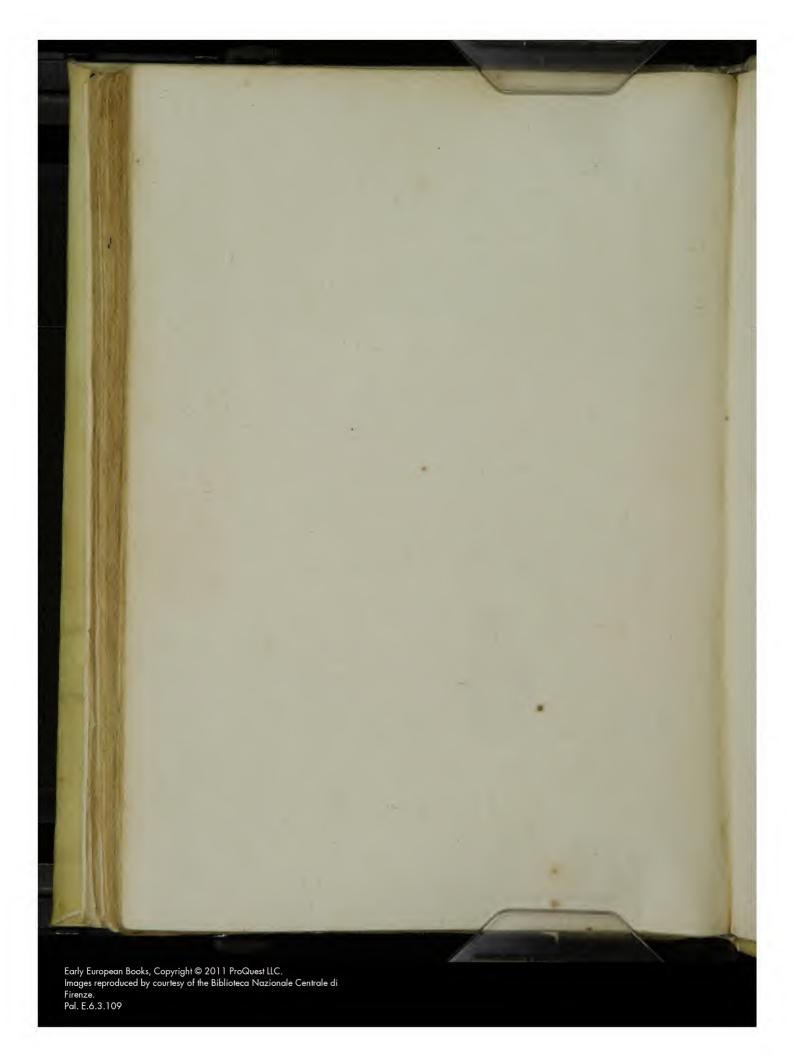



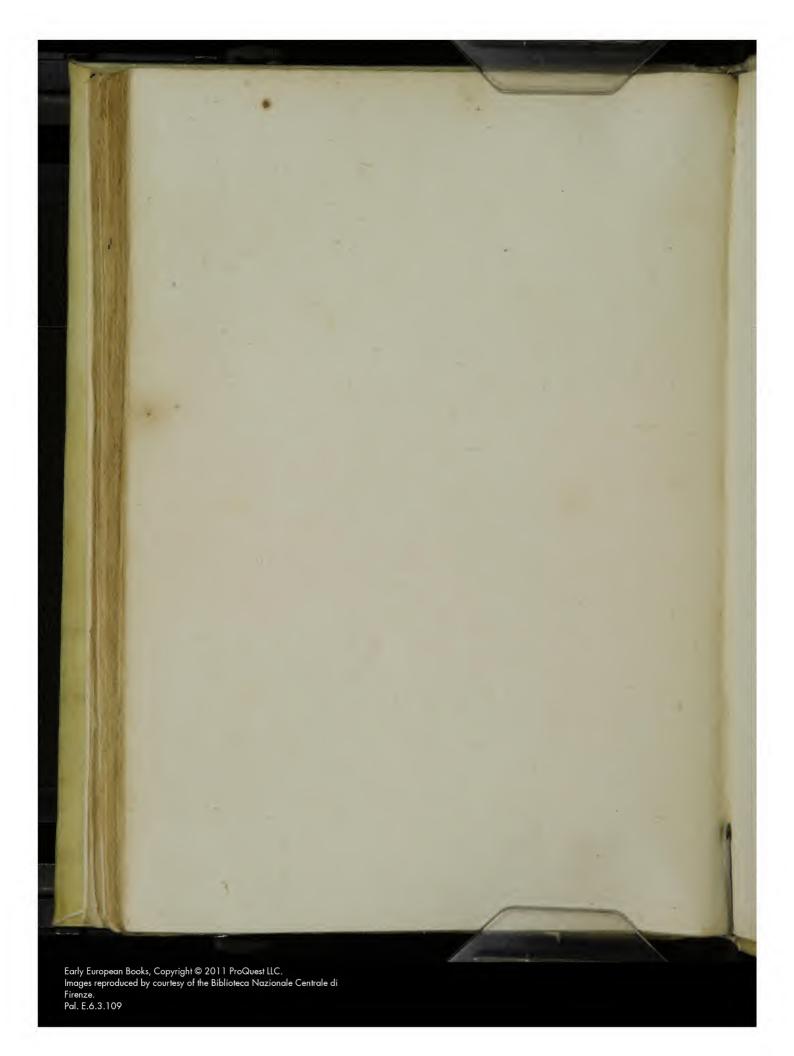



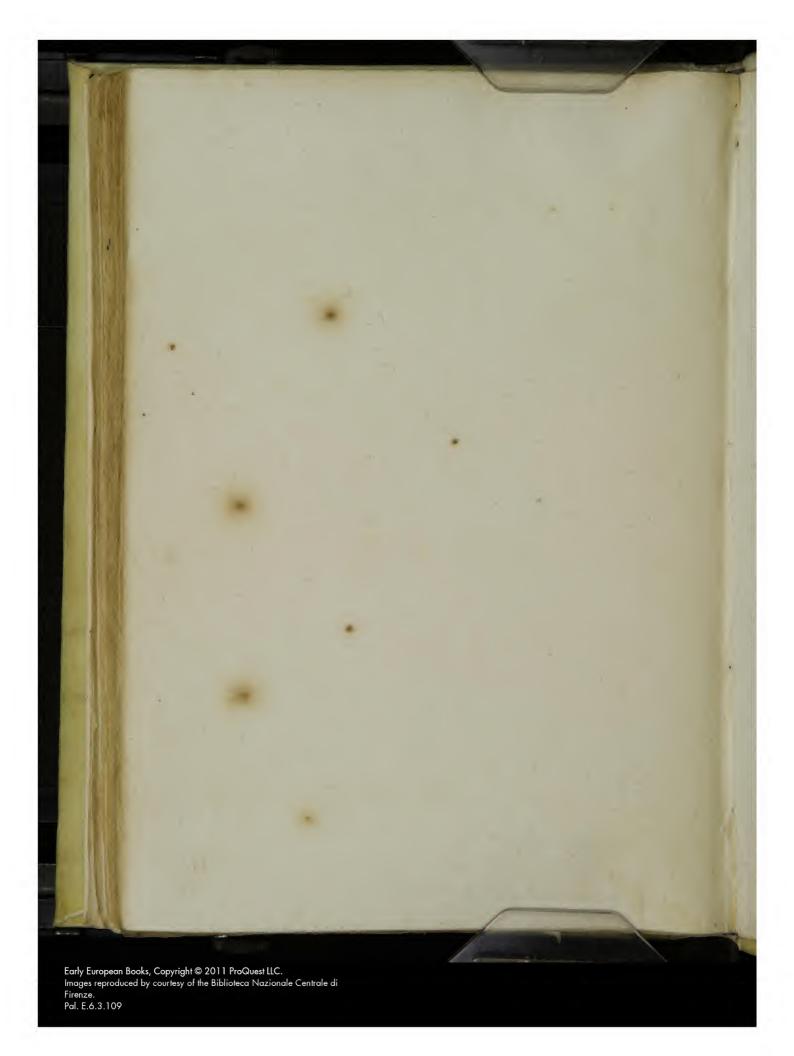

